# LISTA POPOLARE

# POLITICA LETTERE E SCIENZE SOCI.ALI

Direttore: Dr. NAPOLEO!'I.!E COLAJANNI

DEPUTATO AL PARLAMENTO

ITALIA: anno lire 5; semestre lire 8 — ESTERO: anno lire 7; semestre lire 4. Un numero separato Cent. 20.

Anno III'. + N. 1..

Abbonamento pastaie

Roma 15 Luglio 1897

~ommarlo.

LA. RIVISTA — L'insegnamento religioso.

La libertà di stampa.

S. CAMMARERI SCURTI — Il socialismo in sicilia e la nazio--nalizzaziore\_della\_terra.

N. Colaj. I NI ..... C: Distribuzione generale della miseria in Italia!

A. DE BELLA: Quel che c'insegna la Grecia. Lo ZOTICO \_; li movimento feminista.

PAOLO VALERA a... I baccaristi di "Tranby Croft,, e il principe; di Galles erede del trono dei Brunswick.

- L'economia Italiana e le statistiche.

GIUSEPPE PARAJORE — Le idee politiche e sociali di E. Heine. Sperimentalismo Sociale.

Notizie Varie.

Recensioni.

Si pregano caldamente gli abbona-ti di metterși in regola, al più presto possi.bile coll'Ahun.in.is-trazione.

# L'i~segnamento religioso.

Non ostante it caldo canicolare, che tiene deserte le aule di Montecitorio, il bilancio della pubblica istruzione ha, avuto una discussione, che in certi punti, è stata elevata e confortante. Noi che siamo stati sempre severi verso la Camera dei Deputati, oggi constatiamo il fatto con singolare compiaci-

Avremmo desiderato, invero, che meglio in evidenza fosse stata messa la convenienza sociale, la utilità **ce**llatiffusione dell'istruzione, insidiata dalle classi conservatrici e da molte amministrazioni comunaH; ma dobbiamo dichiararci soddisfatti di ci~

J't dotto 1 vario senso, ancho quando noi limiti di un semplice accenno : sulla educazione fsica, sull'insegnamento dell'igiene, sul compito, altamente nazionale della Dante Alighieri, sulle necessità della riforma universitaria e della scuola popolare, sulla libertà politica degli insegnanti e degli studenti.

Questa discussione sul bilancio dell' istruzione pubblica non dovrebbe essere mai inferiore a quella di qualunque altro bi]a:ncio, perch.è, come ben dise Giovanni Borio, vi è connesso l'avvanire intellet-

tuale della patria, c'!induce a incercare se c'è e dpv' è l'anima del popolo, ci deve guidare nell'impresa additataci più di trent'anni or sono da Massimo d'Azeglio e per la quale sinora nulla sì è fatto di buono, molto di cattivo: fare gli i'taliani dojw aver fatta l'Italia. Ed è urgente por mano alla impresa, perchè molti, per vie diverse e con operosità iudefessa si sono consacrati a disfare l'Italia.

Dei gravi problemi che sono stati sopra menzionati la Rivista intende occuparsi con appositi. articoli e con quell'ampiezza, di cui sono meritevoli; oggi si limiterà ad intrattenersi dell'insegnamento religioso nelle scuole, ch'è stato il clou della discussione, che ha un grande valore politico e al quale si volle attribuirne uno moraie o insussistente o esagerato,

I tempi erano davvero maturi per discutere dellaopportùniià dell' insegnamento religioso nella scuola, perchè per uno dei casi 11011 infrequenti, che si\_spiegano col corso e ricorso della storia, non si può negare che ci sia un risvegl!o del sentimento , religioso, ed anche di un misticismo meno sano, almeno in certe classi sociali; ehè si p0trebbe sospettare che il movimento filo-religioso parta dall'alto e cerchi guadagnare le classi medie e popolari per sineera; convinzione negli \mi; per ben in. teso calcolo politico in molti altri. La fortuna incontrata dall'opera dei J,{idd, che assegna llna grande influenza al sentimento religioso neU'evoluzione sociale e il grande rumore sul pDeteso lallimento della scienza scoperto dal 13rllnètiere da tamti altri ripetuto ed illustrato, staooo a pnovare il fatto.

Però se il generale movimento delle idee spiega come gggi alcuni depatati abbiano potuto invocare l' insegnamento religioso in. maniera pill efficace, pi& intensa nella scuola italiana, il risveglio clericale n.eHa penisola per alte ragioni di convenienza politica poteva far prevedere che non dovevano sperare buona accoglienza le proposte dei cattolici volterriani dello stampo dol Molmenti; queste ri-

gioni sono tali che indussero il Martini, dichiararatosi convinto conservatore, a combatterle ed il Gianturco a navigare abilmente tra gli scogli ed a far quasi la figura di liberale — non pare una cosa quasi impossibile? — propugnando lo statu quo, che anche a noi sembra preferibile. Qui ci sembra davvero eccellente la massima: quieta non movere!

Scomparso il Cerruti si prevedeva che la bandiera d'incrudimento dell'insegnamento religioso dovesse essere presa dal Molmenti, che sotto quella bandiera si era schierato, miles ingloriosus, due anni or .sono.

Egli, infatti, con quel coraggio, che non gli mancò mai anche in difesa di qualche buona causa, venne alla Camera a domandare non solo l'insegnamento religioso in forma generica, ma chiese la dottrinella insegnata addirittura dal prete e l'adozione del Pater noster come la preghiera che racchiude in se la più alta idealità umana. Se la prese col liberalismo retorico - che abbiamo in uggia anche noi – ed attinse forza a domandare le innovazioni nella innegabile cattolicità del paese. Questa la sua più schietta manifestazione, indarno attenuata dopo quando si accorse che il vento non gli spirava favorevole - col limitarsi a chiedere che nelle scuole si facesse aleggiare lo spirito cristiano. Oh! che bisogno c'era d'invocare questo spirito da chi non può ignorare che tutti i libri scolastici per l'insegnamento primario di siffatto spirito sono impregnati?

Pochi sostennero il Molmenti, non tanto fortunato politico quanto è brillante scrittore di storia e di arte veneziana, anzi un solo gli venne indirettamente in ajuto: il Cortese. Questi protestò contro il materialismo (?) introdotto nelle scuole, nelle quali inyece ci vuole l'insegnamento della morale. E di proposito teniamo nota della proposta del deputato di Cairo-Montenotte, perche in fondo in fondo, coloro che si vergognano di attribuire a Dio l'ufficio di gendarme e di custode delle istituzioni politiche ed economiche; i propri intendimenti cercano presentare più nobilmente, attribuendo alla religione una benefica e poderosa azione moralizzatrice.

Non occorre grande fatica per rispondere vittoriosamente a coloro, che sotto il pretesto del ristabilimento dello insegnamento religioso si puo osservare ch'esso è vigoroso in Isvizzera, negli Stati Uaiti, in Inghilterra e che nella scuola presso que sti p~poli, che stanno alla testa della civiltà, ci viene impartito il relativo insegnamento. Qualche cosa, pero, deve aggiungersi: in Inghilterra e nel « gresso si ispira a questo concetto, lasciando pero Nord-America quando se ne immischia lo Stato lo insegnamento religioso non è confessionale. Oggi i

conservatori nella Grande Brettagna vorrebbero restituirlo indirettamente confessionale, anglicano; ma il tentativo ha incontrato la pit viva opposizione.

In nome della cattolicità del popblo si vorrebbe che il prete insegnasse il catechismo nella scuola? Ma si dimentica che se il sacerdote è sinceramente cattolico non può che ubbidire ciecamente al Papa, che non cessa, nella sua infallibilità, di proclamarsi irreconciliabile nemico dell'Italia. Il prete cattolico, quindi: se sincero — quello preferibile; perche nessuno vorrebbe introdurre nella scuola un nuovo fattore di pervertimento a base d'ipocrisia d di menzogna – si troverà in conflitto con chiunqup vorrà educare a sincera italianità e costistuira il pericolo della educazione antinazionale avvertito dallo stesso Gianturco. Quindi ha ragione Bovio: di fronte al Vaticano tutti gl'istituiti devono esente izzatio mantenuti tali se lo sono.

E poi perchè scalmanarsi in pro del sentimento religioso, che si vorrebbe acclimatare nella scuola: forse n'è stato sbandito? la nostra è forse

una scuola di ateismo? E qui ce ne appelliamo al resoconto sommario della Camera dei Deputati e per rimettere le cose a posto lasciamo la parola al ministro della Pub-} blica Istruzione, che non puo menomamente essere sospetto d'irreligiosità. Gianturco rilevo « in linea « di fatto, che dei comuni italiani oltre sei mila im-« partiscono I'insegnamento religioso eche questo è « impartito da ventisettemila insegnanti laici contro « tremila circa ecclesiastici. Cio significa che il paese « è cattolico, ma esso, come bene osserva l'on. Mar-« tipi, intravede il pericolo di una propaganda poli-« tica, epperciò vuole questo insegnamento impartito « da maestri laici. Ne dicasi che la nostra scuola sia « atea. La scuola è laica non atea, tanto è vero che « per disposizione delle nostre leggi l'immagine di « Cristo si trova in tutte le nostre scuole, nè si tol « lererebbe una propaganda di ateismo nelle scuole. «Difronte a questo stato di fatto abbiamo lo stato « di diritto costituito dalla legge Casati e dalla leg-« go del 4877. La leggo Casati presumeva che tutt « i padri di famiglia volessero l'insegnamento reli-« gioso, che era quindi materia obbligatoria, e l'esa-« me era dato dal parroco.

«La legge del 1881 non menziona poi l'insegna-« mento religioso come materia d'obbligo. Essa fu P®'rata nel senso che incomba/ai comuni l'ob-« bligo di provvedere a questo insegnamento che deve « essere dato a quei fanciulli i cui genitori ne fac-« ciano richiesta.

« Il regolamento vigente che segna un vero pro-« al Consiglio scolastico provinciale il designare la « persona idonea. a tale insegamento ».

Noi, non usi a nascondere il nostro pensiero, aggiungiamo, che tenendo conto delle condizioni di fatto se un qualsiasi insegnamento religioso nella scuola ci dev'essere ci sia pure, ma confessiona le mai e che si evitino alcuni inconvenienti, che possono sorgere colle leggi e coi regolamenti attuali: si tolga la latitudine al Consiglio provinciale scolastico di poter deferire l'insegnamento religioso ad un prete cattolico e si abolisca la facoltà lasciata ai genitori di chiederlo o non chiederlo pei loro figli. Quando avviene che qualcuno ne li vuole privati, i fanciulli vengono fatti segno ad odiose insinuazioni ed a pericolosi sospetti. Confessiamo poi che non siamo arrivati ad intendere che. cosa abbia voluto dire il Martini – di ordinario sempre chiaro ed acuto — domandando nelle scuole elementari il ristabilimento dell' insegnamento sto· rico della religione e non dell'insegnamento catechistico. Vuole la storia della religione nelle scuole elementari? Sarebbe il migliore insegnamento dell'ateismo!

La necessità d'impedire che il mantenimento dello spirito religioso degeneri in insegnamento confessionale cattolico, è evidente e s'impone in nome dello interesse dello Stato e della scienza.

Noi non possiamo fare che il cattolicismo sia diverso da quello che è; noi non possiamo modificare e trasformare il Sillabo; non sappiamo tro vare un componimento vero tra lo Stato e la Chiesa, tra la scienza e la religione (1). E quando per l'insegnamento della religione noi ce ne saremo rimessi al sacerdote della religione più fanatica e più intollerante che ci sia stata nel mondo con quale diritto diremo ad un siffatto maestro: devi arrivare sin quà e non oltre? Non si sa che la verità religiosa pel prete comincia dove nella nostra società civile si vuole che finisca?

Ma poi si spera davvero trattenere o mutare il fatale adare, como disse il Martini, colla recita di un *Pater Noster?* Ben altro ci vuole! Per rendere efficace l'insegnamento religioso nel senso vagheggiato dai reazionari, che chiamano Dio in aiuto vedendo che il gendarme fa fiasco 4 biso-

(i) Cade a proposito rilevare ohe in Senato l'ateo clerioale Gaetano Negri osservò giustamente ohe non era da sperare neJla conciliazione tra lo Stato e la Chiesa in Italia. E vedi coincidenza: mentre correggiamo queste bozze di stampa ci arriva una relazione a firma del Senatore Giuseppe Ceneri, di Giacomo Cassani e del Prof. Giuseppe Brini sul concorso bandito da un italiano patriota e cattolico sul tema: Dei rapporti fra Stato e Chiesa in Italia; quali sono, e con quanto danno comune; quali dovrebbero essere, secondo ragione, per la migliore coesistenza dei due istituti e pel maggior bene comune.

La Commissione non poté accordare a nessuno dei nove manoscritti presentati il premio di lire quattromila perché nessuno rispondeva alle esigenze del concorso. Il risultato era prevedibile: la conciliazione tra lo Stato e la Chiesa in Italia, senza che l'uno o l'altra si trasformi ed abdichi rassomiglia ne più nè meno alla quadratura del circolo.

« gnerebbe proibire il giornale, bruciare il libro « abolire la cattedra, vale a dire mutare la socie-« ta. Se si vogliono conservare le istituzioni non « bisogna andare a ritroso dei tempi. Se diversi « sistemi dovessero prevalere fra qualche anno non « ci sarebbe più nulla da conservare».

Il resoconto stenografico dice che queste parole dell'on. Martini furono accolte da applausi vivi da congratulazioni e da strette di meno. Mai questi segni rumorosi di assentimento di una assemblea politica furono così ben meritati da un conservatore, come lo furono quelli, che seguirono alla chiusa del discorso di Ferdinando Martini. Ma la dimostrazione della nostra Camera avrà lasciato perplessi e addolorati coloro, che preconizzano e sperano nell'insegnamento della morale e specialmente della morale fondata sulla religione cattolica.

Ora su questo proposito è bene intendersi per tranquillità delle coscienze timorate.

Che possa avere un valore l'insegnamento idealistico della morale non negheremo; ma sarà bene sempre, il ritenere che le massime magnificate nella scuola a nulla giovano se non vengono suffragate dalla pratica e dagli esempi quotidiani della vita. La morale s' insegna meno colle formule e più coi fatti; ed UN fatto scandaloso distrugge gli effetti incipienti di qualunque altissimo e purissimo insegnamento perseverante e intelligente dato o da un filosofo come Kant o da un santo tra i più autentici della Chiesa cristiana. Si aggiunga che i fatti, gli esempi venuti dall'alto riescono assai piu efficaci, hanno una maggiore forza sospingente all'imitazione; e in Italia dall'alto, dalla vita nelle sfere sue piìl elevate vengono esempi distruttori, e rapidamente, di qualunque senso morale.

A coloro che l'insegnamento religioso vorrebbero confessionale, per moralizzare il popolo, nell'affermata cattolicità del nostro popolo troviamo la risposta sufficiente. Noi non entreremo nella discussione sui rapporti tra la religione e la morale; ma ci sarà lecito constatare in linea di fatto che la religiosita, certa religiosita almeno, non preserva della immoralità, non rappresenta un sano fattore educativo. IL popolo italiano è uno dei phi cattolici che ci siano in Europa; ed è vero. Eppure il po. polo italiano è il più delinquente che ci sia nel vecchio continente. Perchè esso si desse meno al furto e all'omicidio non si richiede un pizzico di più di prete e di catechismo; ma. un po' più di pane, qualche scuola di più ed una maggiore libertà, veramente educativa.

LA RIVISTA.

nnn\_nunnnnnnnnnn

La Rivista Popolare di politica lettere e scienze sociali, si vende anche a numeri soparati al prezzo di Cent. 20, il fascicolo.

# LA LIBERTÀ DI STAMPA!...

4

Infelice paese, questa Italia, dove la nozione di ciò che è *il Dfritto* è scomparsa completamente.

Avevamo appena finito di pubblicare un articolo di Paolo Valera sulla libertà di stampa in Inghilterra, e il Procuratore del Re, ammaestrato da quella lettura ha voluto provarci che se l'Inghilterra, terra classica della libertà, conserva religiosamente il culto per essa, l'Italia, patria del Diritto, non conosce più ormai che la prepotenza.

Ed è prepotenza infatti il nostro sequestro dell' ultimo numero.

Nessuno potrebbe trovarvi elementi di reato, neppure nel titolo che mette assieme alla parola Repubblica, la Logica e la Giustizia.

L'on. Mirabelli aveva ben ragione lamentando che le ordinanze di sequestro invece di essere emanate dal magistrato partano da un dipendente del potere esecutivo qual è il Pubblico Ministero.

Quando non si ha a lottare colla ignoranza, si incappa nella cecità, e i giornali repubblicani e socialisti, che soli ne patiscono gli effetti, hanno un bel reclamare la legge. Ohe legge? In Italia lo Statuto e la Legge non esistono più che sulle carte.

I sequestri da noi si fanno per proposito, non occorre dirne le ragioni, nè affrontarne la discussione; sopra migliaia che se ne compiono ben pochi vengono portati dinanzi ai giurati.

Ed è questo un turpe sistema che non solo conculca i diritti di libera discussione, ma lede gli interessi materiali della stampa, la quale non ba come farsi indennizzare, nè come farsi rendere giustizia.

Nel Marzo 1896 venne sequestrata la *Rivista Popolare* per un articolo intitolato: *Il Re.* Al sequestro Eeguì non il processo, ma l'amnistia. Alla *Rivista* premeva conoscere sin dove fosse lecito in Italia parlare del Re per trarne norma pel futuro; percio avverti il Pubblico Ministero, che avrebbe ripubblicato l'articolo sequestrato onde costringerlo al processo.

Avvenne la ripubblicazione; ma non il sequestro. Ora se l'articolo sul Re conteneva un reato nel mese di Marzo, come pote scomparire quel reato in loglio? Non è evidente che quel sequestro era stato arbitrario e capriccioso?

Questa è tutta la prova di un sistema vergognoso.

Ci si smentisca, se se ne ha il coraggio, si faceia pure il processo alla *Rivista Popolare*; e se saremo condannati dai giurati italiani sapremo come regolarci per l'avvenire. Sapremo almeno che la ctoria e la logica, sono roba proibita quando si

parla delle incrollabili istituzioni vigenti. Si faccia almeno il processo, affinchè non si abbiano ad invocare come preferibili i tempi della censura preventiva, rispettabili almeno per la sincerità.

# IL SOCIALISMO IN SICILIA

e la nazionalizzazione della terra.

Cbe fur già primi, e quivi eran da sezw.

Petrarca — *Trionfo d'amore IV*.

1° — Il risultato dei Fasci.

La Sicilia è sotto alcuni aspetti il paese più sconosciuto dell'Europa civile: su cli essa si è formato un tessuto di convenzionalismi che impedisce di scovrirla interamente. I più ignoranti delle cose siciliane sono spesso i Siciliani stessi; è meraviglia che la storia e le condizioni dell'isola-siano così mal note alla generalità delle classi elevate, quando a studiarla non sono mancati dei veramente grandi, quali il Can. Gregorio, l'Amari, il Lalumia, il Pitrè. La storia Disogna intenderla in rapporto alle condizioni materiali d'esistenza, che determinano la vita dei popoli; altrimenti riducesi ad una sterile ed imperfetta serie di fatti guerreschi.

Un esempio recente d'ignoranza sulla Sicilia fu quello di credere che questa si fosse di botto messa alla testa del movimento socialista con i Fasci e i moli popolari che ne seguirono. La Sicilia è il paese della rivolta ma non della rivoluzione: l'odio per il birro, per gli infami, per i manciatari del Governo, e per i padroni prepotenti, spinge i siciliani a yendette di sangue ed alla distruzione nei giorni di sommossa, ma non vale a dare alla coscienza popolare la visione di un nuovo mondo morale, se una nuova fede sociale non miri a questo scopo, e non muti quell'odio da forza ciecamente distruttiva in forza civilmente rivoluzionaria. Or negli ultimi moti siciliani, gli odi, accumulati per le lunghe ingiustizie sociali sofferte, esplosero in alti scomposti e sconsigliati; ma la coscienza del nuovo ideale, che pochi generosi predicavano alle masse, non erri come non è ancora penetrato in queste. La prova migliore dell'insuccesso dei Fasci è data dai risultati elettorali delle elezioni politiche del marzo scorso: in tutte le regioni d'Italia i voti raccolti dai socialisti, in confronto a quelli dell'elezioni del '95, si duplicarono e triplicarono, mentre in Sicilia da 4420 si ridussero, a 2378.

Perchè questa diminuzione di voti nella sola Sicilia, che tanto aveva fatto parlare di sè con i Fasci? Perchè nella stessa elezione del '93 la bella figura del Barbato non trovòin Sicilia numero sufficiente di voti per rivendicarla a libertà? — Perchè tutta quell'agitazione, che prese nome dui Fasci, vero socialismo non era. Era l'opera scellerata del partito crispino, che aveva soffiato nel fuoco per compromettere il Gia.

litti, e per imporre al Parlamento e alla Corona il Crispi come il solo capace a rimellere l'online. Era l'opera disonesta delle minoranze munJcipali, che si erano ascritte ai Fasci per dare la scnlnta ai ì/Iunicipi, trovando nel socialismo un'etichetta nuova da mettere sopra ad ambizioni vecchie...Era l'opera malvagia delle gelosie e bizze di uomini politici, che specula ano sui disordini nel Collegio clell'avversario per rinfacciarglieli. Era infine l'opera vigliacca del latifondismo, che trovava nella riyolta il pretesto legale per disfarsi dei veraci apostolt della nuova idea, si serviva della reazione crispina col mezzo del Morra, e si ricorclava, con santo scrupolo, appena cessato Jo stato di assedio, delle marachelle persomùi del Crispi,

Solo è conforto che la semente gettata dai pochi generosi, se fu sopraffalla in principio daJle cattive erbacce, abbia finalmente a produrre una pianta rigogliosa e feconda. Ma per ottenere che il socialismo prosperi in Sicilia, e in generale in tullo il' l'Iezzo. giorno d'Italia, bisogna rifare il cammino, bisogna che il socialismo, anzichè una merce importala e di moda, si sprigioni dall'involucro stesso degli ordinamenti economici e delle condizioni morali, che sono speciali di questa regione.

#### 2° - L'Italia una non e' è ancora.

I risultati elettorali del partito socialista italiano nello scorso marzo, formano una scala decrescente dal nord al suet d'Itnlin, con un salto rilevante tra le provincie propriamente continentali e le peninsulari. Il vecchio Rubicone segna anc'oggi un confine ed un ostacolo.

Si è dimostrato il fallo col "vario grado di sviluppo sociale e quindi di civiltà tra le regioni settentrionali e le meridionali. Ma al socialista non basta saper ciò: vuole egli ricercare il perchè di lale diversità.

L' Italia una, nel senso sociale della parola, non è esistita mai, se non nel\_desiderio dei poeti, dei pensatori e dei martiri nostri. Essa non esiste ancora, dopo 37 anni\_di unificazione politica, e non accenna ad esistere in un prossimo avvenire. Circa otto secoli cli dominazione romana in tutta la penisola e le isole non valsero ad unificarla; appena caduto l'Impero essa tornò a dividersi nelle sùc varie regioni, e durò polilicnmeute divisa lino al nostri giorni. Oggi ch'essa si è: pblilicmnenle unificala, presenta una grande diversità di vita sociale tra regione e regione; anzi nella stessa Sicilia, fin tra comuni di una stessa provincia, la diversità è talc come da una parte ad un'altra di Europa. I fautori del decentramento a base regionale pigliano spesso per regione unica quell'unità di figura che rilevasi dalle carte geografiche, e non s'accorgono elle la regione da essi voluta non esiste di fnllo.

# $3^{\circ}$ — Le razze.

Io non ho mai creduto a quel pregiudizio storico tra noi, che attribuisce a diversità di razza, per mistura di popoli dominatori, le diversità sociali tra regione e regione d'Italia, ed anco tra comuni di una stessa provincia. Non so come facciano; ma arrivano certi sapienti a vedere, nelle nostre popolazioni, le

lince greche, il profilo fenicio, gli occhi normanni, le labbra saracene, gli orecchi vattelapesca; ed è fortuna che limitano il loro esame alle parti scoperte del corpo. E con la stessa leggerezza dichi arano importate con Jc ùominnzioni tutte le parole siciliane originariamente comuni con altri popoli, confondono il latifondo con il feudo e lo fanno portato dai Normanni, attribuiscono l'indole violenta e sospettosa dei Siciliani alla dominazione saracena, e spiegano il ritardato sviluppo sociale in Sicilia con la mancata influenza della rivoluzione francese sull'isola. In una parola per costoro tutto quello che la Sicilia ha e tutto quello che non ha è sempre l'opera esterna di altri popoli, e non mai il prodotto del suo suolo e della sua gente.

Certo in epoche preistoriche, come la scienza può dimostrare, popoli di razza fisicamente diversa poterono arrivare in Italia; e di essi qualche cosa potè restare in noi. Ma durante l'epoca storica, l'Italia dalle Alpi al Boeo si presenta abitata da una stessa razza, formatasi stù posto e propagantesi nella penisola e nelle isole con moto ripetuto dal nord al sud, come prova il cammino fatto dai Siculi; e le varie popolazioni ili altre razze venute a dominarvi raramente e in modo scarso si fusero coi vinti. Mei vari dial etti italiani – per non parlare d'altro – e' è più unità fondamentale di quanto a prima vista non parrebbe; in essi sentesi l'origine comune di tutte le popolazioni italiane. La più palese prova, che le dominazioni straniere non alterarono che cli poco l'unità della razza italica, è che questa unità oltrepassa i confini geografici cl'Italia, e si estende, come provano gl'idiomi, ad altri paesi sul Illedilerranco.

l\Ia tcnghiamo pur conto delle differenze etnografiche tra il nord ed il sud d'Ilalia e della Sicilia in ispecie; è facile rilevare che coteste differenze non possono mai spiegare i vari grandi di civiltà attuale. A nord e'è mistura di razza gallica cd al sud di razza grecanica, due razze, cioè, che in diverso tempo, con i Greci antichi e con i Francesi moderni, hanno più di ogni altra diffuso Ja civiltà nel mondo. In Sicilia dominarono i Musulmani; ma è oramai accertato ch'essi non si fusero, o in modo scarso, con gli indigeni. In ogni modo ai iUusnlmani di Sicilia farebbero contrapposto i Longobardi dell'Italia settentrionale; e credo che nessuno voglia sostenere che primi fossero più barbari dei secondi. I paesi oggi arretrati furono un tempo alla testa dell'incivilimenlo; quindi il poco sviluppo sociale d'oggi non può derivare da discendenza di razza incapace di progresso. Infine, ciò che noi chiamiamo caratteri di un popolo non sono che il prodotto delle condizioni particolari di vita elci popolo stesso. Non si nasce francese, inglese, tedesco, italiano, eee., ma ci si diventa ol nascere e vivere in Francia, in Inghilterra, in Ger

#### 4 — Il suolo.

mnuln., in Italia., ccc.,

Se non è per diversità di razza, come mai la popolazione italiana resiste all'unificazione sociale e civile? Come mai l'unità delle leggi e delle istituzioni politiche dopo 37 anni non accenni ancora a produrre

l'unificazione delle condizioni di vita? — La causa di ciò devesi solo ricercare nelle varie condizioni materiali desistenza, prodotte in ciascuna regione dalle varie condizioni del suolo. L'agricoltura è l'unica fonte di ricchezza per la maggior parte d'Italia; ma vi predomina, specialmente nel Lazio e nella Sicilia, la barbarie del latifondo deserto; è molto estesa Italia la superficie montuosa di scarsa e difficile produzione; vi è assai vario il clima ed assai varia la distribuzione delle acque; infine la forma geografica dell'Italia mette le varie sue parti in condizioni diverse rispetto al movimento civile: quindi diversità di sviluppo sociale tra l'Italia esclusivamente agricola del sud e l'Italia anco industriale e commerciale del nord, tra le regioni del latifondo e quelle della piccola e media possidenza, tra gli abitanti della montagna e quelli della pianura, tra le città dello interno e quelle della marina, tra le provincie di confine e quelle insulari.

La scarsezza d'industrie e di commerci lascia alle differenze agricole tutta la loro azione stille differenze sociali; e nell'agricoltura perdura sterilizzante la prepotenza feudale della proprietà fondiaria.

Le condizioni della terra, dalle quali nascono le condizioni sociali arretrate, possono benissimo modidificarsi coll'impiego di capitali e cli mezzi meccanici. La natura fisica del suolo e del clima non è, come i latifondisti asseriscono, di ostacolo alla trasformazione agricola del latifondo: attorno a Comuni posti in mezzo a latifondi deserti trovasi una zona di giardini e di vigne; qualche antico latifondo si è visto trasformare in ridente e popolosa campagna. Il solo ostacolo a questa trasformazione è il diritto di proprietà privata della terra: l'interesse personale del padrone non trova tornaconto ad investire capitali in nigliorie, ma lo trova nel godimento della rendita fondiaria sempre crescente da sè per l'accrescersi della popolazione; e l'interesse di chi piglia la terra in affitto o a mezzadria non può essere quello di migliorare la cosa non sua. La trasformazione del suolo, e di conseguenza il progresso sociale, può solo avvenire sostituendo l'interesse individuale del proprietario con quello collettivo della società. Solo il socialismo può risolvere il problema della terra, e quindi, come ho potuto dimostrare; il problema non ancora risoluto dell'unità sociale d'Italia: la quale unità non è che un gradino per il trionfo finale dell'unità umana.

#### li.

#### 5° — Tutto va alla possidenza fondiaria.

In un breve periodo tutti i principali prodotti del suolo in Sicilia furono successivamente colpiti da crisi intensa e duratura. Queste crisi dei prodotti siciliani da una parte si collegano a quella crisi genenerale agraria, che ha prodotto una forte depressione economica in tutta Europa nell'ultimo quarto di secolo; ma d'altra parte pigliano carattere particolare dalla prevalenza della proprietà fondiaria nella vita economica e sociale dell'isola. Il malessere in Sicilia, per una parte trova le stesse cause dell'ordinamento

sociale, che in tutto il mondo ha le sue basi nell'ingiustizia economica, e per altra parte ba caratteri spiccatamente propri prodotti dalla natura e dalla storia.

È unanime il giudizio di ritenere il latifondo deserto di migliorie la causa principale dello stato miserevole dell'agricoltura siciliana e della classe agricola. Il latifondo non è una particolarità della sola Sicilia; esso esiste in varia misura ovunque; ma la sua prevalenza nella superficie agraria, con la sua assoluta nudità da deserto, è fatto principalmente siciliano. Per esso la ricchezza si accentra in poche mani, e si perpetua un organismo agricolo semi-feudalc con l'innesto novello dello sfruttamento capitalistico.

I prodotti, che successivamente furono colpiti da crisi, sono : il grano, il cotone, il seme-lino, il sommacco, il vino, lo zolfo, gli agrumi. Per ciascuno di essi, a volta a volta, si chiamarono i poteri dello Stato in aiuto, si elessero commissioni, si fecero progetti. Ma in ogni proposta, intesa ad alleviare il disagio della possidenza e dei lavoratori, la borghesia mostrossi stolta ed impotente. Anzi le crisi servirono agli uomini politici per rinfacciarsele a vicenda, come se esse fossero l'opera di un ministro. Che non si disse per la crisi vinicola? Che non si dice proprio ora per quella agrumaria? Qua parva sapientia! Ma le leste quadre della politica e della scienza borghese, non hanno pensato che quelle crisi, anzichè indipendenti ed isolate, sono il prodotto di una causa unica e profonda, cioè, dell'iniqua distribuzione della ricchezza.

NNelle crisi di cui parliamo la difficoltà a vendere non deriva da eccesso di produzione sui bisogni di consumo, ma da eccesso stilla potenza delle masse a comprare i prodotti bisognevoli. La produzione vinicola non è esuberante, e non è esuberante quella agrumaria: se tutto il vino e tutti gli agrumi prodotti si dividessero a tutta la popolazione italiana, ne toccherebbe a ciascuno meno del giusto bisogno, e non ci sarebbe da lottare con i mercati esteri. Quei prodotti sembra ora che soverchino, perchè la massa della popolazione lavoratrice è mantenuta cosi povera da non potere col proprio lavoro ricomprare ciò che col lavoro stesso produce. La maggior parte del prezzo dei prodotti agricoli serve ora a pagare il diritto di proprietà privala della terra. I proprietari, per il loro scarso numero, possono consumare poca parte dei loro prodotti, per quanto ne sciupino; i lavoratori, per la loro scarsa mercede e per la frequente disoccupazione, non possono comprare ciò che avanza dalla parte toccata ai padroni. Nè questo squilbrio, che avviene tra i produttori agricoli, si corregge con lo scambio dei prodotti del suolo con quelli delle manifatture, perchè in ogni manifattura, come nella terra il padrone piglia da solo sproporzionatamente di più di tutti quanti i lavoratori. I male adunque sta nell'organismo sociale stesso, e non puossi curarlo coi pannicelli caldi e con le ciarlataterie dei politicastri

Di tutti i progetti, fatti dalla borghesia per risol-

vere la crisi agraria, uno solo è stato messo in atto, il dazio protettore dei grani, perchè con *esso* si è resa più acuta la crisi, accrescendo artificialmente la rendita fondiaria, ed accrescendo il costo della vita ai lavoratori.

Dal progetto di Crispi sui latifondi, a quello di Starabba sui contratti agrari, c'è tutta una serie di menzogne e d'inganni. Non cheque' progetti avrebbero risoluto almeno in parte il problema sociale nelle campagne, perchè sono tutti o tecnicamente sbagliati o vacui; ma perchè quegli stessi progetti, fatti per illudere i gonzi, non sono potuti arrivare nemmeno all'onore della discussione. La borghesia è così interessata a non concedere nulla, che rifugge anco dal fare leggi destinate a restare lettera morta, perchè l'appetito non venga mangiando, e non sia poi davvero essa costretta a concedere qualche cosa sul serio. Quando si presentò da Crispi il progetto sui latifondi, i latifondisti rudiniani si ribellarono furiosamente pigliandolo sul serio, mentre era da lasciarlo correre, chè non sarebbe riuscito allo scopo cui mirava.

A che cosa è servita la legge sul Credito agrario? a che quella sulle Opere pie? a che le altre sulle Banche e sul Credito fondiario? E a che cosa sarà servito il Commissariato civile in Sicilia? — Ah I ma questo è stato creato per moralizzare le Amministrazioni locali!

L'accusa di favoritismi e di clientele nelle Aministrazioni municipali della Sicilia è stata gonfiata ad arte, per nascondere al vulgo la causa vera del male che si ha interesse perpetuare, e illudere con lo sperimento del cerotto di ogni ciarlatano politico. I miseri comuni dell'interno, con vasti territori a latifondi, hanno bilanci sparuti, perchè l'unica ricchezza tassabile, la terra, si accentra in poche mani, va goduta fuori del paese, e sfugge perciò alle tassazioni locati. Ciò che resta tassabile è lo scarso consumo di una popolazione ammiserita dal monopolio fondiario.

In questi bilanci le malversazioni e i peculati non possono rappresentare che somme esigue, il cui totale non può costituire certo la causa della miseria delle popolazioni agricole. Con questi bilanci i servizi pubblici restano insodisfatti; ed ogni economia costituisce l'offesa ad un bisogno pubblico, principalmente all'istruzione elementare e all'igiene.

Potrei provare tutto questo con l'esame delle condizioni di alcuni piccoli Comuni rurali della Sicilia ma basta qui riferire quello che è stato ripetuto da altri, e che rilevasi dall'opuscolo del Canonico Genovese da Contessa: La questione agraria in Sicilia. Il Comune di Contessa Entellina, in Provincia di Palermo, ha un territorio di circa nove mila salme-(circa quindici mila ettari). Or bene i suoi tremila abitanti non ne possiedono che trecento: le alre 8700 salme appartengono a non più che venti grossi possessori, tra principi, conti, baroni, cavalieri, ed altri simili patriotti. Con tali condizioni, che bilanci possonsi avere? e come sodisfare i bisogni più primi della collettività? — Tutto il prodotto della terra va assorbito dalla gabella, sulla quale il Comune non mette alcuna tassa, e sul consumo della quale non si

percepisce alcun dazio, perchè consumata nei grandi centri clove risiedono i padroni della terra.

Ma non le sole comunità dell'interno intristiscono corrose dal diritto padronale sulla terra; anco le città popolose della marina non sfuggono a questa sorte. — Marsala, dalla quale io scrivo, famosa per i suoi vigneti e la sua industria enologica, popolata di circa sessantamila abitanti, dove nuova gente affluisce di continuo attirata dalla prosperità agricola e dal commercio vinicolo: ha un bilancio comunale di poco più di mezzo milione d'entrata netta, formato principalmente col dazio di consumo. La terra, la vecchia terra di Saturno che divora i propri figli, dà ai pochi che la possiedono quasi tutta la ricchezza da essa prodotta, ed affama i figli che la lavorano.

Come soclisfare i bisogni sempre crescenti della collettività? Come, p. e., attuare la trasformazione della scuola elementare in asilo con il mantenimento gratuito degli alunni: senza intaccare il diritto prepotente della possidenza territoriale? Come costringere i possidenti della terra ad impiegarvi capitali e lavoro per lo sviluppo agricolo e sociale? — Con un solo mezzo: col confiscare gradualmente la rendita fondiaria, per impiegare il prodotto di essa a nazionalizzare la terra.

(Continua).

S. CAMMARERI SOURTI.

# Distribuzione regionale della miseria

Come sia divisa la ricchezza in Italia e quale sia il carico tributario secondo le regioni ricordai in un precedente- articolo riproducendo i risultati degli studi puramente obbiettivi del Prof. Pantaleoni. Che i suoi calculi non siano sbagliati e che realmente nel mezzogiorno la ricchezza venga colpita dall' imposta in una misura ingiusta può argomentarsi da una serie di fatti o di sintomi, che costituiscono una specie di controprova e riescono alla dimostrazione precisa della distribuzione della miseria nelle singole regioni del regno.

Non fa d'uopo ricordare che l'imposta esercita un'azione deleteria quando assorbe una parte della ricchezza troppo elevata e produce una serie di fenomeni, che fanno fede della decadenza economica dei paesi che subiscono questo elevato prelevamento. Sono note le lamentazioni di Salviano sul feroce fiscalismo che accelerò la rovina dell'Impero romano; nè è meno celebre il :fiscalismo dell' Acien regime, contro cui protestò Vauban e che contribui potentemente a generare la grande rivoluzione del 1789. Dove condurrà il :fiscalismo del regno d' Italia non è lecito dire, ma chiunque conosce la storia e sa che poste le cause non possono mancare gli effetti, in cuor suo lo prevede a dispetto dei Procuratori del Re, che impediscono la illustrazione delle previsioni,

Il futuro, forse non lontano, ci dirà gli effetti ultimi; intanto constatiamo alcuni sintomi, che ci fanno conoscere dove è maggiore ed insopportabile la pressione tributaria, dove è più forte la miseria, che ne consegue.

Se in ItaJia, come in Inghilterra, avessimo una legge sui poveri, avremmo un criterio per così dire diretto, sebbene non completo, sulla distribuzione regionale della depressione economica; però ne possediamo altri, che sebbene indiretti conducono con non minore evidenza alla dimostrazione dell'assunto. Costatando lo stato delle ipoteche e delle espropriazioni per inadempiuto pagamento delle imposte, dei consumi e dell'accumulo del risparmio noi riusciremo a formarci un idea esatta della condizione, che vogliamo assodare (1).

Le ipoteche anzitutto sono le più adatte a rivelarci lo stato della proprietà fondiaria in una data regione. A 31 Dicembre 1885 esse eraro distribuite nel seguente modo:

**Ipoteche** per ogni lira "a nuposta per ogni per ogni Region i bnanie ettaro Sicilia 622 Napoletano 498 82 681 Lon bardia 38 306 333 99 Veneto 108 216

Questo primo prospetto insegna che le condizioni della proprietà sono gravissime precisamente nelle regioni, che si assicura essere meno gravate dalla imposta fondiaria e invece sono molto migliori nelle altre, che si dicono ingiustamente tassate a vantaggio... delle prime.

Le condizioni in Sicilia e nel Napoletano dal 1885 in poi peggiorarono rapidamente e terribilmente perchè in Sicilia e nel Napoletano infierirono con maggiore iptensità la crisi zolfifera e la crisi agraria e in gran parte per colpa dei nostri governanti. La storia del credito fondiario dei diversi istituti di emissione e di altre banche e società, illumina a luce sinistra la condizione della proprietà fondiaria nel mezzogiorno e non è necessario insistervi.

Ma questo prospetto acquista una singolare importanza quando lo si pone accanto a quello delle esecuzioni mobiliari e immobiliari per inadempiuto pagamento delle imposte.

L'on. Di Broglio nella sua relazione sulla legge catastale del Dicembre scorso per impressionare i deputati, che si contentano dei documenti unilaterali, seguendo l'esempio dato dall'on. Colombo dette un prospetto — quellocbe porta il N" 3 — in cui sono indicate le provincie che pagano una più alta imposta fondia-

ria per ogni ettare di terra e le altre che pagano Ja più bassa. Si os ervò già, che questo confronto non ha alcuna importanza, perchè l'imposta può essere giusta o ingiusta a seconda del valore venale e del reddito di un ettaro. Comunque il prospetto del Di Broglio viene anche sfatato immediatamente mettendo accanto alle cifre dell' impo3ta pagata le altre sulle esecuzioni, come qui si fa:

PROVINOIE che pagano la più elevata Imposta fondiaria, per ettare

| 大大学 11     | P. F. | Mark B |                                        | 1894                                               |       |  |
|------------|-------|--------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--|
| Per ettaro |       |        | Supe, 0cie<br>in chilomtri<br>quadrati | N. delle esecu-<br>zie ni moblari<br>e immob li&ri |       |  |
| Napoli     | L.    | 12,47  | 906                                    | 46                                                 | 632   |  |
| Pavia      | *     | 11,31  | 3343                                   | 16                                                 | 2678  |  |
| Avellino   | ))    | 6,38   | 3037                                   | 239                                                | 15041 |  |
| Brescia    | ))    | 6,33   | 478L                                   | 35                                                 | 1767  |  |
| Bergamo    | ))    | 6,31   | 2844                                   | 34                                                 | 4711  |  |
| Como       | ))    | 5,69   | 2826                                   | 26                                                 | 1193  |  |
| Caserta    | ))    | 5,66   | 3267                                   | 279                                                | 12610 |  |
| ìUilano    | >>    | 6,39   | 3169                                   | 13                                                 | 2027  |  |
| Cremona    | ))    | 5,,36  | 1799                                   | 2                                                  | 392   |  |

PROVINCIE che pagano un imposta bassa

| Per ettaro   |          |      | Superficie_<br>in chilometri<br>quadrati. | Per imposta<br>e sovriniposta<br>non pagata |       |
|--------------|----------|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| Caltanisetta | L.       | 2,62 | 3223                                      | 311                                         | 41852 |
| Palermo      | <b>»</b> | 2,56 | 3047                                      | 794                                         | 13536 |
| Cosenza      | <b>»</b> | 2,50 | 5217                                      | 186                                         | 13783 |
| Foggia       | <b>»</b> | 2,30 | 6963                                      | 233                                         | 10935 |
| Teramo       | <b>»</b> | 2,43 | 2765                                      | 175                                         | 4666  |
| Messina      | <b>»</b> | 2.18 | 3227                                      | 224                                         | 7192  |
| Catania      | <b>»</b> | 1,97 | 4966                                      | 321                                         | 5992  |
| Trapani      | <b>»</b> | 1,23 | 2437                                      | 134                                         | 4213  |

Questi due prospetti non hanno bisoguo di commenti; sarebbe davvero supedluo avvertire che la. povera Lombardia, che i suoi rappresentanti hanno presentaio come se stesse per soccombere sotto il peso della imposta fondiaria, non ha che un numero da, vero irrisor:o di esecuzioni per imposta e sovrimposta non pagata; Cremona non ne ha che due in un anno e e Trapani centotrentaquattro; Milan tredici e Catania trecentoventuno; Pavia sedici e Palermo settecento novanla quattro... Ma il non pagare Je imposte può non dipendere da strettezze economiche, sibbene da cattiva volontà?

L'insinuazione sciocca, più che malvagia, avrebbe valore soltanto nel caso in cui i renitenti si sottraessero al pagamento. Invece pel ritardo, che denota dura necessità, vera impotenza, i contribuenti pagano l'imposta, la mulla.. e le spese del giudizio. Ora tali contribuenti per quanto disonesti si vogliano ritenere hanno abbastanza giudizio per non avvedersi delle inutilità e del danno enorme che risentono dal tentativo di non pagare l'imposta a tempo debito. Si aggiunga che in Sicilia e nel mezzogiorno l'amore per la terra è vivis-

Il lettore non più aver dimenticato che da'l'articolo del Guarnieri-Ventimiglia risulta dimostrato al ume delle cicifre che la miseria cresce d' intensità come si discende dal settentrione verso il mezzogiorno e nelle isole.

simo — quale lo descrive Zola tra i contadini del suo romanzo *La terra* — e nessuno se ne priva se non vi è costretto da motivi indeprecabili.

Non voglio lasciare questo argomento senza ricordare un aneddoto assai istruttivo. Nel 1892 nell'Isola di Palermo comparvero due articoli i quali dimostavano che la provincia di Caltanisetta aveva tutto da guadagnare domandando I'acceleramento. Perche si possa apprezzare al giusto il valore di quelli articoli aggiungerò che n'era autore chi possedeva la maggiore competenza per scriverli: il direttore compartimentale del catasto in Sicilia! Convinto dalla dimostrazione fatta sulle colonne del mio giornale non esitai a proporro l'acceleramento innanzi al consiglio provinciale di Caltanisetta. Ci~ serve a provare che verun interesse elettorale mi move nella campagna contro l'infausta legge del 1º Marzo 1886; prova ancora di più: che l'imposta può essere iniqua anche quando ciò che si. paga per ogni ettare è poca cosa rispetto a ciò che si paga in altre provincie. Che ne dicono gli onorevoli Colombo e Di Broglio?

Gl'insegnamenti, che vengono dai consumi confermano quelli ~ommiaistrati 'dalle ipoteche e dalle esecuzioni. I consumi di ogni sorta — è questa una verità da *Monsieur de la Palisse* — sono assai più elevati dov' è maggiore la ricchezza e minore la pressione tributaria, perciò .li sappiamo maggiori nell'Italia settentrionali anzicchè nella meridionale ed insulare. Da documenti ufficiali non ho potuto ricavare le proporzioni dei consumi dei generi di prima necessità e *di* quelli considerati di lusso nelle varie regioni; si hanno i dati di due, però, che sono sintomatici: il sale ed il tabacco:

#### Esercizio 1.894-95.

| REGIONI.   | IONI. Consumo di sale ogni abitante. |       |                 |     | Consumo di tabacco per ogni abitante. Valore. |  |  |
|------------|--------------------------------------|-------|-----------------|-----|-----------------------------------------------|--|--|
| Lombardia  | Kg.                                  | 7 e g | gram.           | 345 | L. 6,681                                      |  |  |
| Piemonte   | <b>»</b>                             | 6     | <b>»</b>        | 843 | » 6,871                                       |  |  |
| Liguria    | <b>»</b>                             | 6     | <b>»</b>        | 843 | » 6,871                                       |  |  |
| Emilia     | <b>»</b>                             | 6     | <b>»</b>        | 990 | » 7,666                                       |  |  |
| Veneto     | <b>»</b>                             | B     | >>              | 614 | » 6,570                                       |  |  |
| Napoletano | · »                                  | 6     | <b>&gt;&gt;</b> | 407 | » 4,793                                       |  |  |
| Sicilia    |                                      |       |                 |     | » 3,884                                       |  |  |

Questi due consumi rispondono a due bisogni di indole assai diversa; eppure concordano nel dimostrare che essi sono maggiori nelle regioni, che sidicono schiacciate iniquamente dall'imposta fondiaria. Non fa eccezione che il Veneto pel solo sale. (1) E vengo all'ultimo dato di una eccezionale importanza, perchè meglio di ogni altro fa rilevare qual'è la quantita di ricchezza che non viene destinata ai consumi e non assorbita dalle imposte; è il dato, che si riferisce al risparmio e che traggo dall'ultimo annuario statistico per il 1895.

Al 31 Dicembre 1893 nelle casse di risparmio ordinarie, nelle casse postali, nelle cooperative di credito, nelle Banche popolari etc., i depositi a risparmio erano i seguenti:

| Piemonte,  | popolazione | di 3,307,486 | L.       | 237,663,064 |
|------------|-------------|--------------|----------|-------------|
| Liguria    | <b>»</b>    | 970,634      | <b>»</b> | 87,086,061  |
| Lombardia  | »           | 4,007,361    | <b>»</b> | 771,604,052 |
| Veneto     | *           | 3,061,154    | <b>»</b> | 173,633,726 |
| Emilia     | »           | 2,284,070    | <b>»</b> | 226,432,560 |
| Abbruzzi e | Molise »    | 1,379,559    | <b>»</b> | 22,211,626  |
| Campania   | <b>»</b>    | 3,111,678    | <b>»</b> | 123,732,168 |
| Puglie     | <b>»</b>    | 1,855,100    | <b>»</b> | 30,084,012  |
| Basilicata | <b>»</b>    | 842,749      | <b>»</b> | 8,328,388   |
| Calabria   | <b>»</b>    | 1,332,521    | <b>»</b> | 27,054,174  |
| Sicilia    | »           | 3,444,394    | >>       | 62,752,241  |

Riassumendo: l'Alta Italia con una popolaziòne di 13,630,904 abitanti ha un risparmio di un miliardo quattrocento novantotto milioni quattrocento sessantatre lire; l'Italia meridionale con una popofazione di 11,668,273 abitanti ha un risparmio appena di 284,172606! Nemmeno la quinta parte... Si noti che la Campania relativamente alle altre regioni del mezzogiorno ha un risparmio notevole, quantunque tre provincie — Napoli Caserta, Avellino — paghino le più alte quote d'imposta fondiaria in ragione di superficie.

Questa enorme differenza non elimina ogni menomo sospetto che si volesse elevare contro l'esattezza dei calcoli del Prof. Pantaleoni?

Ed ora versiamo lagrimé sulle sorti della povera Lombardia che ad [alta voce chiede la perequazionejdi una imposta, che le permette di risparmiare circa ottocento milioni mentre la ricca Sicilia con una popolazione [di poco inferiore non risparmi~nemmeno la decima parte!

Banca d'Italia, ititoli ferroviari, i buoni del tesoro, i titoli di rendita dello Stato ecc. ecc. che sono indici importanti della ricchezza mobiliare, trovansi collocati a preferenza nell'alta Italia?

Tutto, adunque, induce a ritenere come incontroverso che la maggiore ricchezza va accompagnata al minore carico tributario; e che l'una e l'altro riscontransi nell'alta Italia. La sperequazione dovrebbe essere corretta in nome della giustizia e dello Statuto; ma coloro che strillano e protestano non sono le vittime della medesima.

Le vittime vere tacciono e i sapienti legislatori italiani si apparecchiano ad aggravare ancora la mano su di esse.

<sup>(1)</sup> Dal mio seritto: Oscillations thermométriques et delits contre le personnes. (Lyon '86. A. Stork, Editeur) tolgo queste cifre sul consumo annmtle medio della carne: Milano nel periodo 1875-84 quintali 104670; Cremona periodo 1876-80 quintali 10736; Palermo periodo 4876-80 qui tali 53387; Catania 1878-84 quintali 43976. Tenendo conto delle rispettive popolazioni si scorge che il consumo della carne in Lombardia è piu che doppio in Sicilia. Le condizoni della Sicilia allora erano di gran lunga migliori a quelle del Napoletano; Palermo e Catania erano prospere e la Sicilia non era stata visitata dalla crisi r.oltlfera ed agraria.

# Quel che c'insegna la Grecia.

Secondo il mio maestro Lombroso, essa c'insegna due postulati: 1° Più un popolo è barbaro, e maggiori gli arridono le eventualità di vittoria; 2° Quanto più i padri furono grandi e quanto più fu gloriosa la stirpe, tanto più, per inesorabili leggi storiche, i figli sono ridotti all'impotenza.

Secondo il mio amico Turati, dalla Grecia noi impariamo due buoni corollari: 1° Il materialismo storico ripudia la base biologica; 2° Dietro gli Anglosassoni, forti e pieni di salute, si trascinano i Grecolatini, schiavi di spirito e denutriti di corpo, tantoppiù schiavi e denutriti, quanto più greci e latini.

Secondo me, dalla Grecia possiamo apprendere soltanto che... Lombroso e Turati, per ciò che asseriscono in contraddittorio, hanno torto tutti e due.

Se fosse vero il primo apoftegma di C. Lombroso, le Pelli-Rosse e i Piedi- Neri d'America dovrebbero vincere, almeno qualche volta; di fronte ai Bianchi. Eppure quegl' infelici, barbari quanto pur si voglia, anzi, appunto perche barbari, vennero sempre così debellati e vengono oggi così disfatti, che, presagiscono gli etnologi, o dovranno fondersi coi bianchi, o scomparire. Spartaco avrebbe forse imparato a memoria con molto piacere l'articolo del mio maestro, se Crasso non avesse praticamente dimostrato al coraggioso capitano degli schiavi ribelli che non bisogna fidar. troppo sulla.... propria barbarie.

Nelle invasioni non sempre i popoli più barbani hanno il sopravvento; e, in ogni caso, molte e svariate condizioni di fatto determinano la vittoria, la quale non sempre appartiene al più forte. La civiltà fornisce ai popoli più alti i migliori cannoni, i fucili più adatti e, in genere, le armi più micidiali. E la riprova è questa: i Zuna, che sono i più culti tra i loro vicini, sottomettono con le armi in mano tutt' i popoli, che stanno a contatto con loro.

La seconda asserzione del mio maestro è... semplicemente inesatta: le leggi storiche non condannano all' impotenza i figli dei grandi. Forse C. Lombroso, nell'enunciare quella legge, pensava all'Egitto, alla Caldea, all'Assiria? gli passavano per la mente le scuole di Menfi e d'Alessandria la gloria di Troia e di Cartagine? Non voglio supporlo. Egli sa meglio di me che l'ultimo grande inverno dell'Emisfero boreale fece emigrare gli Arii occidentali: dagli altipiani dell'Asia si rifugiarono in quelle pianure, che discendono verso le spiaggia del Mediterraneo, del golfo Persico, del mare Indiano. I freddi efflussi del settentrione, finche du-

rarono, rinfrescavano, discendendo, l'atmosfera delle regioni meridionali, e così permettevano agli abitanti di conservare quell'attività psichica, ch' è propria delle forti razze dei monti, da cui quelli avevano emigrato: allora si svilupparono le grandi civiltà orientali. Ma a poco a poco quel clima, privato della sua maschia energia, che dipendeva dalla grande agglomerazione di ghiacci al polo nord, si trovò senza difesa contro gli ardori snervanti del tropico; e così, di età in età, di generazione in generazione, quella forza cerebrale si affievolì. I popoli dell'Occidente ereditarono quella grande attività e tutto quel cumulo di cognizioni acquisite; invece tutte le razze dell'Oriente divennero bastarde, e decaddero.

Quanto alla Grecia, io metto in campo un'ipotesi. E assai probabile che i nepoti di antenati belligeri, molto belligeri, diventino, nelle vicende dei secoli, poltroni e... vili: ciò potrebbe verificarsi per una selezione a rovescio. Si sa che una delle istituzioni, le quali falsificano la scelta naturale o la metodica, è la milizia: nelle guerre sono i più forti e i più coraggiosi quelli, che vanno in prima fila, e che però muojono con maggiore facilità, lasciando sopravvivere coloro, che occupano le ultime file, cioè i più deboli e i più vigliacchi. Per questa curiosa specie di mimetismo, le nazioni energiche e violente, destinando alla generazione ed alla famiglia i meno adatti. a lottare, inconsciamente degenerano. Tuttavolta questo solo elemento non può spiegare tutti i fatti di tal natura, pei quali occorre ricorrere a tutto quell'apparato di di cose, che fa sviluppare quelle determinate condizioni economiche, e tutte quelle condizioni economiche, da cui sviluppansi a loro volta tutti gli altri fattori sociali.

Ora veniamo all'amico Turati. Qual' è il torto della biologia? Non vede egli com'essa ci aiuti a dimostrare che il nostro Lombroso non aveva asserito un principio' indiscutibile? Se la zingara non sa indovinare l'avvenire, la colpa è dell'avvenire o non piuttosto della zingara? Se un biologo non applica bene ad un caso una legge qualsiasi, la colpa sarà. della biologia o non piuttosto del biologo

Come, d'altra parte: se Turati, esagerando per gli anglosassoni e pei grecolatini, interpreta un po' maluccio la sociologia, daremo di ciò la colpa alla sociologia o non piuttosto a Turati? Gli anglosassoni sono forti e pieni di salute? Noi grecolatini siamo schiavi di spirito e denutriti di corpo più di loro? Eppure.... ciò potrebbe non esser vero. Se parliamo della forza muscolare, iu tal caso lasciamo da parte gli Anglosassoni, e ricorriamo, senz'altro, ad un nostro rispettabile antenato, che ne ha più di loro: il gorilla. Ma, se vogliamo un

po' di forza intellettuale ed un po' di carattere, francamente non credo che gl' inglesi, gli scozzesi e.... gl'irlandesi ne abbiano più di noi. Quanto a schiavitù di spirito, Dilke ci ha rimproverato qualche cosa; ma Paolo Valera ha dimostrato che, in generale, gl'inglesi sono un po' più squilibrati, di noi, e che le inglesi valgono assai meno delle nostre donne.

Non esageriamo! le esagerazioni sono spesso le più grandi nemiche della verità! E, a proposito di noi italiani, Karl Lentzner tesse un inno di lodi, chiamandoci, senza tanti complimenti, la prima nazione d'Europa. Io dico: forse la prima no, ma una delle prime certamente sì. I nostri scienziati, esempio lo stesso Lombroso, non la cedono a nessuno: i nostri artisti occupano dovunque un posto distinto. Se abbiamo i nostri delinquenti, grandi e piccoli, abbiamo pure il gran numero di giovani generosi, che, lontani dalla famiglia e dalla patria, vanno a morire per un' idea; presso noi non esistono antisemiti di nessuna specie; e Marx trovo... proprio a Londra tutti gli esempii più crudi pel suo « Capitale ».

Si noti che gli altri popoli non ebbero sul collo tanti Unni, tanti Alari, tanti Goti, tanti Celti vecchi e nuovi, tanti Spagnuoli, tanti Austriaci, tanti papi, quanti ne avemmo noi. Forse i cittadini d'altra nazione, la quale si fosse trovata nei casi nostri, a quest'ora camminerebbe su quattro piedi. E noi, se non altro, camminiamo a fronte alta; e nel futuro movimento sociale, che la storia va preparando, conteremo anche noi per qualche cosa!!

I turchi d'Italia, è bene il costatarlo, non sono diversi dai turchi di Germania e da quelli della Gran Brettagna. Cecil Rhodes e Guglielmo 2° sono forse italiani?

A. DE BELLA.

### IL MOVIMENTO FEMINISTA

Le ultime opere pubblicate in Francia — scrive la Revue Socialiste — sulla condizione delle donne americane potrebbero far credere che tutte le carriere sono loro aperte agli Stati Uniti e ch'esse non hanno che a domandare per ottenere; ciò che non è. Secondo, il loro avviso, la verità è ch'esse hanno seri avverarì, i quali-si oppongouo a quelle che vengono chiamate le loro invasioni.

Le donne hanno, è vero, conquistalo il diritto di suffragio in quattro stati — Wyoming, Colorado, Idaho, Utah — che sarà rappresentato al Parlamento americano da una donna-deputato e da una donna-senatore: le signore Enrichetta Labarthe e Agnese Cannon; ma altrove la partita non è guadagnata. La lotta si continua su tutti i terreni e quando, tra un secolo, Bl scriverà la storia della nostra epoca, questo anta-

gonismo tra l'uomo e la donna non sarà una delle particolarità meno curiose.

Nel Settembre ultimo, il traduttore di lingue viventi addetto all'ufficio dell'aiutante-generale di Washington avendo dato le sue dimissioni, si apri un concorso in cinque lingue. Bisognava tradurre in inglese le opere di strategia pubblicate in francese, tedesco, spagnolo ed italiano, scrivere a macchina in tali lingue, leggere ad alta voce, preparare un manoscrilto per la stampa, conoscere il lavoro speciale in una libreria moderna: classificazioni, annotazioni, cataloghi etc. L'aiutante generale voleva che al concorso fossero ammessi soli uomini; ma gli statuti vi si opponevano e dovette rinunziare a questa restrizione. Il concorso ebbe luogo e tutti gli uomini fallirono; tra le donne una sola riuscì e brillantemente : Miss Maud Stahlnacker, di Washington, ma il posto guadagnato le venne rifiutato. Molti giornali hanno manifestato la loro indignazione; invano. Quanto all'eroina dell'avventura ba avuto il conforto, nel Febbra iosuccessivo di venir nominata commesso nell'ufficio di statislica del dipartimento dell'interno con uno stipendio di L. 6000 all'anno. Essa guadagnò il posto contro tre competilori mascolini cd è la prima e sola donna impiegala in quell'ullicio.

Se ci si riporta a cento anni addietro, quando la città di Northampton (Massachussetts) votava « che non si sarebbe destinata alcuna somma per istruire le fanciulle » — le quali in Boston non potevano frequentare le scuole, che in estate e solo per due ore nel pomeriggio purchè un banco fosse lasciato vuoto per l'assenza di un l'agazzo — si misurano meglio i progressi, che hanno fatto le americane in tutti i domini. Esse ricevono quasi la stessa istruzione degli uomini; l'università «li Chicago ha stabilito una perfetta uguaglianza tra i sessi. E si comprende che i femi nisti degli Stati Uniti siano pieni di fede e di ardore nella loro lotta per conquistare il diritto di voto,

Esistono numerose leghe clubs che sostengono il diritta «li suffragio delle donne in tulte le grandi città degli. Stati Uniti; percio le donne non pertigiane della riforma hanno creduto necessario formare una lega di opposizione, nella quale — cosa amena — esse hanno' assimilato i processi che riprovano e s'iniziano, senza saperlo, ad una futura tattica politica.

Nei paesi anglo-sassoni nei quali le donne hanno dato e danno da circa quarant'anni delle prove di abilità in quasi lutti i dominii — come professori: pastori evangelici, medici, ingegneri, agricoltori, elettricisti, inventori, piloti ed anche capitani di bastimenti — e d' interessamento alla cosa pubblica coll'azione politica ch'esse esercitano in tempo di elezioni e in altre occasioni, le obbiezioni sollevate contro la loro partecipazione alle elezioni generali cominciano ad apparire banali e senza consistenza. In Inghilterra del resto, non sono esse elettrici ed eleggibili nei consigli di contea e di parocchia e nei comitati seolastici?

Così, quando il 3 febbraio ultimo, nella discussione del *bill* di Taithfull Begg che chiedeva l'estenzione del diritto di suffragio alle donne, il sig. Labouchère *e* 

alcuni altri ripeterono i soliti motteggi sulle donne elettori fecero un' assai meschina figura: il bill passò alla seconda lettura con una maggioranza di 74 voti. E finirà coll' essere accettato dalla Camera dei Lords quando avrà una grande maggioranza in quella dei Comuni.

Però il bill di Faithfull Begg non darebbe il voto che ad un milione di donne mentre vi sono 6,4000,000 elettori maschili; il voto non sarebbe accordato che alle nubili e alle vedove proprietarie, partigiane, perciò, della presente organizzazione sociale.

In Germania il Congresso feminista internazionale organizzato in Settembre 1896 ha provato che se le tedesche sono entrate tardi nell'agitazione, avevano però guadagnato il tempo perduto. Vi furono rappresentati i due campi opposti : da una parte le borghesi con a capo le signore Lina Morgenstern e Mina Caner e dall'altra le donne socialiste guidate dalla brillante e geniale Lily Braun e da Clara Zethin. Le prime, attaccate dalla maggior parte degli uomini della loro classe, lottano contro di esse; le socialiste invece marciano di conserva cogli uomini del proprio partito, che soli e sempre difendono le rivendicazioni femminili al Reichstag. Le borghesi non comprendono che le loro rivendicazioni scuotono la famiglia e la società: l'uomo non le protegge più suflicientemente ed esse cercano di uscire da un malessere, che diviene sempre più intollerabile. Le socialiste invece sanno benissimo ch'esse vanno all'assalto dell'antico ordine di cose per demolirlo cd avere il diritto di vivere una esistenza sana e completa coi loro mariti e coi loro figli. Nè le une nè le altre hanno ancora strappato qualche concessione ai detentori dell'autorità; ma saranno certamente le socialiste, che darano alle borghesi ciò che esse domandano.

In Francia l'agitazione femminista, troppo frazionata in piccoli gruppi, non ha ancora ottenuto alcun risultato dal punto di vista legislativo. I progetti di legge sul salario delle donne, sulle loro testimonianze sulla tutela ecc. sono al Senato e vi dormiranno per lungo tempo. Peggio, poi, in Italia; dove l'agitazione femminista, dopo i tentativi della Mozzoni, non ostante l'attività e l'intelligenza che spiega attualmente la dottoressa Anna Koulichofl, è riuscita a ben poca cosa. In Parlamento Socci ed Imbriani possono difendere brillantemente i diritti al matrimonio delle telegrafiste; ma Salvatore Morelli non vi è stato sostituito.

E non ce ne rammarichiamo; poichè nella presente situazione comprendiamo perfettamente che si lotti per assicw are l'indipendenza e la sussistenza alle donne: è giustizia. Ma in una organizzazione economica e sociale migliore preferiamo vedere co~sacruto il bel sesso alla grande sua funzione naturale — alla più grande delle funzioni: alla maternità.

LO ZOTICO.

La Rivista Popolare di Politica Lettere e Scienze sociali esce il 15 e il 30 d'ogni mese, in fascicoli di 20 pagine in 4° g

Pr abbonarsi, spedire lettera o Cartolina-Vaglia all'Onorevole Dr. Napoleone Colajanni – Roma.

# I baccaristi di "Tranby Croft,,

e il Principe di Calles ereue del tropo dei BraDSWICK

#### II. La Regina

Il padre, la madre e la morte di Guglielmo IV.

La regina d'Inghilterra ne ha 78 suonati. É nata nel palazzo di Kensington ma la si potrebbe dire tedesca, perchè suo padre, il duca di Kent, era il quarto figlio di Giorgo III — un prussiano autentico nato sul suolo inglese — e sua madre era figlia del. duca di Sassonia Coburgo e vedova del principe di Leiningen.

Del padre e' è poco da dire. Il Dizionario della biografia nazionale lo serve al pubblico come un semplice *martinet* dell'esercito, vale a dire come un rigido osservatore dei regolamenti disciplinari e dell'etichetta miltare. Guai all'ufficiale che non lo vedeva o che fingeva di non vederlo l'Un semplice bottone di montura che non rifletteva la sua faccia al momento dell'ispezione bastava per mandarlo su tutte le furie.

I cortigiani lo hanno appeso alle pareti come un padre affettuoso che palleggiava la bimba dicendo: « guardatela bene, perché dessa sarà, un giorno, la regina d' Inghilterra! » Ma è difficile dire se erano in lui sentimenti paterni. Perche gli storici non ebbero tempo di studiarlo e perchè la sue esistenza di ammogliato non durò che un lampo. Egli sposò la principessa. Vittoria il 13 giugno 1818, divenne padre il 24 maggio 1819 e morì, pieno di debiti come Vittorio. Emanuele, nel genaio del 1820.

La Millicent Garrett Fawcett, ci parla della madre di sua maes'à come una donna di grande carattere e di volontà ferrea. Ma la Fawcett è una cortigiana, di professione. Ema non pu0 darci ohe la lode. La biografia, per essere vera, non dovrebbe essere seritta che da un Giada. Ab. si, tu hai ragione o Oscar Wilde. È lui solo che ha saputo regalarci degli uomini e delle donne quali veramente vissero. Solo Giuda. che abbia il coraggio di sdraiarci nel letame della, es istenza i personaggi che descrive!

I diarii e le memorie del tempo non si occupano gran che della duchessa Madre. Ma dove è detto qualcosa è per suscitare dei dubbi sulle sue virtù o per dipingerla come una donna stravagante e prepotenta che si lasciava influenzare un po' troppo da, sh- John Conroy, il « controllore » della sua casa. ohe le era sempre tra le gonne.

Odiava senza perJono. Tra lei e i figli di Giorgio III non ci fu mai tregua. Giorgio IV e Guglielmo IV non potevano soffrire la duchessa madre; e la duchessa inseguiva i due sovrani colle storie più lurida cu'essa raccattava nei vestiboli e negli anditi reali.

La figlia Erede plesuntiva, le serviva di vendetta. Un ordine di Guglielmo IV era un atto di disubbidienza della duchessa di Kent. Il re non voleva che essa girellasse colla prinoipessa pel regno, per farsi salutare dalle autorità civili e militari? Era allora ohe l'ostinata si metteva in viaggio per Birmingham,

Worchester, Coventry, Shrewsbury, Chester, Lichfield e ohe ordinava alla flotta, nell'isola di Wight, di issare lo stendardo reale e di salutare lei e la figlia cui colpi di cannone dovuti all'erede del trono e a sua madre.

Nel 1836 il re la invitò al Castello di Windsor— la rocca dei sovrani inglesi situata all'estremità orientale della contea di Berks — per darle modo di partecipare alla cerimonia che doveva celebrare, il 12 agosto, la nascita della regina Adelaide. La duchessa gli rispose che il 15 voleva celebrare il suo a Claremont!— una residenza di proprietà reale, a 14 miglia da Londra, occupata, ora, dalla duchessa d'Albania. Più di una volta Guglielmo le aveva rifiutate diciassette stanze ch'essa voleva aggiungere a quelle che occupava nel palazzo di Kensington. Voi me le rifiutate? Io le invado e vi rimango. Vedremo se userete la forza per farmene uscire!

Il re, il quale, come si è veduto, non era un gentiluomo, glie ne fece sco: tare parecchie. Il suo modo di punirla era di costringerla, nelle grandi occasioni, ad ascoltare un suo discorso nel quale erano allusioni ohe la colpivano direttamente. Al banchetto del suo ultimo compleanno, egli dovette, per decenza, subirsi, a destra, la duchessa di Kent. Durante il pranzo seguitarono a scambiarsi ingiurie che inorridvano i commensali. Alle frutta, dopo il brindisi alle loro maestà e le grida, collettive di viva il re! Guglielmo s'alzò, prese il bicchiere e pronunciò queste paròle che traduoo letteralmente perchè racchiudono la sua ignoranza, la sua impudenza, il suo dolore e il suo rancore:

« Confido in Dio ohe la mia vita verrà risparmiata per altri nove mesi, trascorsi i quali, in caso di morte, Lon sarà più necessaria la reggenza (la quale sarebbe toccata alla duchessa di Kent). In allora io me ne andrò contento di lasciare l'autorità reale nelle mani di quella giovine lady (additando la principessà Vittoria che gli stava in faccia), erede presuntiva della corona, e non nelle mani della persona ohe mi è vicina (la duchessa), la quale è circondata da pessimi consiglieri e sarebbe incapace di occupare degnamente il posto nel quale verrebbe posta. Non esito dire che io, Guglielmo IV, sono stato continuamente e villanamente insultato da questa persona e che sono determinato a non tollerare più a lungo una, condotta così irriverente. 'Ira le molte cose io devo dolermi principalmente del modo con cui que'la giovane lady (la futura regina) venne tenuta lontana dalla mia Corte. Ella. venne ripetutamente tenuta assente dal mio salotto nel quale avrebbe dovuto essere sempre presente. Ma io sono assolutamente deciso ohe ciò non avvenga più mai. Voglio ch'essa sappia ohe io sono il re e che io voglio che l'autorita del re sia rispettata. In avvenire io insikterò e comandero che la principessa sia presente in ogni occasione, come è suo dovere ».

Questa scenata reale che fini, naturalmente, con una tempesta dietro le quinte, è nelle memorie del Greville il quale fa uno dei consiglieri della corona da Giorgio III alla regina Vittoria. Senza di lui Thackeray non avrebbe potuto nausearci col suo Giorgio IV, del quale non ci è rimasb di grande ohe la sua montura, la sua stella, la sue parrucca. — esposte nel museo di madame Tussaud — una fila-tessa di calze di seta, un mucchio di guarnizioni, una collezione di busti da donna, un guazzabuglio cli ciocche di capelli delle sue amasie, una guardaroba di pellicce delle sue femmine e dei cassoni di nastri, di giarrettiere e di moccichini allegramente profumati.

Dietro le quinte, cioè in on salotto, la regina pareva di cera, la principessa. Vittoria singhiozzava, il re passeggiava in su e in giù colle mani sul dorso e la duchessa di Kent, impertubabile, suono il campanello e ordinò che le si attaccassero i cavalli « perehè non voleva rimanere un attimo di più sotto il tetto di un re mascalzone ». L'improperio provocò un'esplosione di ingiurie che io non posso sciorinare ai lettori, perche i valletti che origliavano non ebbero il buonsenso di tramandarle ai posteri ohe condensate in una frase.

Tutti i Brunswick ebbero dei ticchi. Quello di Giorgio III era. di imporsi al Parlamento, quello di Giorgio IV di lasciarsi propalare come « inventore » della fibbia sulla scarpa. scollata e quello di Guglielmo di farsi credere ora tore.

Guglielmo si sfogava dovunque poteva con dei discorsi strampalati, insolenti e senza nessun rapporto colla cerimonia alla quale presiedeva o assisteva. La sua mania era di parlare non importa su che cosa. Egli invidiava, spesso il deputato alla Camera dei Comuni. Almeno lui, diceva, può fare dei discorsi che sono letti da tutti i miei suddit,! Mentre il re, che è il re, è obbligato, sovente, a confidare i suoi pensieri a un branco di cretini e di cortigiani!

Quando diceva qualcosa ohe andava in pubblico, era il. suo servo Adolfo ohe lo informava: dell'impressione che producevano le sue parole. Così alfa mattina della scenata, il re, conscio di aver fatto un discorso coi fiocchi, domandò al fido Adlfo che ne pensava la gente.

— La gente, gli rispose, pensa che la duchessa meritava la ramanzina ohe vostra maestà le ha data; ma crede ohe sarebbe stato meglio dargliela nel gabinetto reale.

Il re: — Me ne infischio di avergliela inflitta a un banchetto di invitati! Perdio I sono stato insultato oltre ogni limite e dovevo scoppiare I

I commenti del reville sono che la dchessa di Kent era da biasimarsi. Ma che la forma di correggere del re era mostrutsa e senza precedenti. Non si era mai veduto un sovrano che fa un discorso a tavola per insultare, dinanzi a tutti, una donna invitata!

Prima di morire glie ne fece mangiare un'altra. Un giorno gli venne in mente che era una crudeltà lasciare la principessa ohe doveva succedergli senza un po' di danoro per lo spillatico. Ma come darg'ielo senza metterlo sotto il controllo delle duchessa madre, semp:e assetata di sterline? Disse a lord Conyngham: Questo è un assegno annuale di 250,000

lire per la principessa Vittoria. Le dica, in nome mio ch'essa é pu drona. di spenderle c>me le pare e piace. Si ricordi che la busta deve essere consegnata nelle sue mani.

Lord Conyngham venne ricevuto, a Kensington Palace, dal Conroy.

 Ho una comunicazione da fare a sua altezza reale la principessa Vittoria.

Conroy: - In nome di dhi?

- Del re.

Il lord venne fatto passare nel salone ove erano la duchessa madre e la principessa figlia.

— Per ordine del re ho una lettera per vostra altezza reale.

La duchessa alluogò la mano per prenderla.

— Le chieggo scusa, duchessa. Ma. è desiderio del re che io la consegni a sua. altezza reale.

La madre si tirò indietro e il lord gliela porse con un inchino.

Vittoria che, più di una volta, per la gretteria della madre, aveva dovuto rinunciare a dei balocchi e a delle inezie per mancanza di quattrini, fu gratissima allo zio del dono. Ma la sua gratitudine, diffusa in una lettera, non riusci a consolare il re, perché la duchessa madre stracciò la lettera con una boccata di maledizioni. Ringraziare quel bloody scamp!

Il re, dopo diciotto giorni di agonia, passò all'aliro mondo alle 2,20 antimeridiane del 20 giugno 1837, qualche mese dopo che la principessa Alessandrina Vittoria non aveva più bisogno di reggenza. Egli se n'era andato col rincrescimento di non avere altri dieci anni di vita pel bene del suo popolo: I ministri di entramb~ le Camere del Parlamento lo seppellirono negli elogi ufficiali e la stampa si compiacque di dirci che il re, due giorni prima di morire ebbe un pensiero poetico. Cioè di baciare la bandiera che il 18 giugno di ogni anno gli inviava Wellington per ricordargli l'anniversario di Waterloo Ma io, malgrado questa simpatia che i moderni accordano cosi facilmente ai morti reali e non reali, rimango convinto ohe il quarto figlio di Giorgio terzo fu un ingrato, un pornologo, un beone, un villan e un imbecille.

Justin M.c Carthy — il simpatico redattore del Daily News col quale divorai più di un pranzo alla tavola del press circle lo disse migliore re che prin cipe. E può darsi ch'egli, bilanciati i delitti e le turpitudini dell'uno e dell'altro, Lon abbia torto. Come re è certo che Guglielmo fu più costituzionale di suo padre. Ma vorrebbe forse dirmi l'ex leader degli antiparnellisti alla Camera dei Comuni, che Guglielmo IV, dopo la grande riforma elettorale del '32 e l'agitazione chartista che imperversata durante il suo regno spirava nel '48, avrebbe potuto licenziare i ministri che non gli piacevano e chiamare al potere quelli che gli andavano a sangue, come faceva Giorgio III?

Dove, secondo me, Guglielmo, è stato calunniato, fu nell'affetto ch' egli nutriva. per la nipote. Non appena perduti i due figli ch'ebbe dalla regina Adelaide,

egli fece di tutto per indurre la madre a permettere che la principessa Vittoria crescesse a Corte. Ma la duchess», cocciuta, non volle saperae. Per degli sfoghi perso ali, preferì l'infelicità della figlia. Vittoria venne tirata su nell'isolamento del Palazzo di Kensington, abbandonata alle sue bambole, alla merce di una istitutrice stupida che le insegnava il risparmio, l'indipendenza economica della donna dall' uomo, la pulizia della casa e delle altre buaggini che non possono essere utili che a una massaia. o a una fanciulla alla conquista di un po' di benessere.

La madre della regina morì nel marzo del 1861. Io non voglio dire che sua maestà non abbia avuta dell'affezione per la dear mamà; ma me ne nacque il dubbio leggendo nel suo diario queste poche parole tirate giù mentre il cadavere era ancora tepido tra le lenzuola.

« Spaventevole! misteriosa! Ma che fine beata! Il suo spirito riposa, le sue sofferenze sono finite. Ma ohe sarà di me, figlia sventurata, che ho perduto la madre che amavo teneramente e dalla quale non mi sono separata, in quest'ultimi 40 anni, ohe per poche settimane? La mia infanzia — ogni cosa sembra mi s'affolli alla mente. Mi pare di avere vissuto tutta una esistenza, di essere divenuta vecchia! Ciò che,ho temuto per tanti anni è avvenuto. Il nostro luogo di ritrovo deve essere, d' ora innanzi, il suo luogo di pace e dì riposo. »

Via, siamo sinceri. Vi pare che in un momento in cui non si può essere che ammutoliti dal dolore o straziati dalle lagrime e dui singhiozzi si possa avere. il pensiero tanto delinquente da prestarsi a una produzione direi quasi letteraria? Leggendo, invece della regina vedevo una Sarah B~rnbardt qualunque che si esercitava a tradurre il dolore coll'artificio della fraseologia sonora l Una figlia che avesse voluto così bene alla madre non l'avrebbe abbandonata che collo schianto del cuore al margine della tomba. La regina si contento invece di scrivere nel suo diario : « Io e le mie figlie pregammo a casa ». A casa, è vero, si sta più bene che dietro la bara di un, cadavere, anche se il cadavere è quello della madre. E poi? Undici anni dopo se ne ricorda e scrive nel suo diario : dell'altra rettorica! « Anniversario dell' amata madre. La cara madre tanto buona e tenera e piena di gentilezze! Quante volte sospiro l'affezione materna ».!

PAOLO VALERA.

# L'economia Italiana e le statistiche

Per quanto nella formazione delle statistiche si comwettano le più deplorevoli irregolarità, quali sarebhero la correzione cli cifre a caso, oppure il completamento di tabelle secondo dati approssimativi, pure non è senza significato l'ultima serie di notizie pubblicate sulla Giustizia penale. Sc non c'è la scrupolosa esattezza v'ha almeno l'approssimazione, ed anche du questa possiamo trarre un qualche criterio.

Il dissesto economico generale, il disordine morale elle talc stato di dissesto ha prodotto in ogni classe della popolazione, si manifesta nei reati contro la proprietà.

Via via che il dissesto è cresciuto, che tulte le nostre regioni ne son venute a risentirne, che si è este, so ad ogni branca di cittadini, è stato come un contagio, grave contagio in progressivo aumento, il quale trovava le ragioni di esistenza e di sviluppo nelle condizioni materiali.

Ecco le medie:

I delitti di pubblici ufficiali che possono essere l'indice della moralità e dell'onestà di chi è preposto alla cura della pubblica cosa, sono cresciuti così: Nel triennio 80-83 erano ad una media annuale di 1369, cioè 4,81 per ogni 100000 abitanti, nel biennio 93-95 ascesero a 2,022, cioè 6,58 per ogni 400000 abitanti.

Le ffodi in commercio e industria e i delitti preveduti dal Codice di Commercio, che sono il sintomo del funzionamento pratico dell'Economia di scarbio, da 4,103 che erano in media fra il 1880 e il 1883, sono saliti gradualmente nell'ultimo biennio 93-95 alla enorme cifra di 4,558.

*I furti* pure sono aumentati fra 1'87 e 1'89 erano annualmente 98,005, coll'ultima media 93-95 sono saliti **a** 444,122.

Le truffe da 14,898 che erano nell'87-89 son salite a 18,362.

Questo può dimostrare come la difficoltà a procurare onestamente un compenso alle proprie fatiche, ad impiegare le proprie attitudini, a quadagnare insomma onestamente, prodotta dal malo esempio delle classi superiori, dalla fiscalità del sistema tributario sieno il maggiore alimento della delinquenza.

Nella categoria dei *delitti contro le persone* vi ha una non lieve diminuzione, ma questi assai meno si connettono colle condizioni economiche e politiche.

C

# Le idee politiche e sociali di E. Heiue.

(Continuazione e fine vedi N. 18. Anro 2)

Ghichheit ist bloss auf dem. Kirchhof.

Se fu caso o disegno, non so: la coincidenza è strana. Il 23 febbraio del 48, Enrico Heine esce dal-l'ospedale per recarsi a casa, e s'incontra con le pd-mc orde della rivoluzione. Non basta. La carrozza, che doveva ricondurre il poeta, che si trovava in quello stato, da lui stesso caratterizzato con la triste espressione « tomba dei materassi », serve per le barricate.

Egli vide tutto (I), e lo spettacolo di quella rivoluzione, che doveva avere il suo epilogo nelle giornate di Giugno, quella rivoluzione il cui grido era « viva Marat! » « viva la ghigliottina! », gli apparve in tutta la sua feroce frenesia.

Nessuno ci descrive il viso d'Heine in quei giorni; si dice (2) soltanto ch'abbia detto: — Peccato I avrei dovuto esser sano o morto. —

Significanti parole l

Come egli chiude le ultime memorie, con quell'evocazione così strana e potente del monaco deforme e lebbroso del Medio Evo, che annunzia la sua presenza al suono delle castagnette, così, a me, rileggendo le quattro corrispondenze in quei giorni nefasti, a mc, par sempre in quel monaco rivedere Enrico Heine, i cui occhi, sotto il cappuccio, brillano di una gioia paurosa: invece della castagnetta, uno scroscio di risa, che finisce in un singhiozzo.

Quella rivoluzione era stata fatta in nome della liberta, del progresso, dell'uguaglianza, secondo il signor Lamartine.

 Il comunismo avrà una gran parte nella tragedia moderna – aveva detto, invece, Enrico Heine...

Chi aveva ragione?

Non eran passati molti mesi da che il nostro poeta si trovava a Parigi, che già lo vediamo partecipare alle riunioni di Rue Monsigny, presiedute da Enfantln.

Il sansimonismo allora era nel suo più alto sviluppo.

Come spiegare questo convertimento? Una certa tendenza a considerare i mali, le ingiustizie sociali, delle quali vittima, pel primo era lui stesso, dovevano necessariamente spingerlo verso la dottrina meno pericolosa e più poetica nel medesimo tempo, che ammetteva una religione.

Ma la ragione per la quale egli si diede con tanta facilità ed entusiasmo alla pazza utopia di Bazard, fu semplicemente una: Heine fu panteista, ed il sansimonismo portò o almeno tentò trasportare il panteismo di Spinoza in politica, mercè die Association der Jolker inter einander und der Menschheit mil Edballe » (4).

Puossi però affermare che il nostro poeta, fu nn sansilnonista, in tutta l'estensione della parola ?i No. Accettò la religione del sistema, riconoscendo bello questo stesso, ma ritenne imprudente, a dir poco., la parte riguardante la proprietà.

— Dev'esser considerata meglio — scriveva a più di un amico; ed aggiungeva, parlando di Chevalier, che il sansimonismo si trovo va in buone mani.

Egli capiva quali conseguenze possano derivare da una di queste idee, che si trovino in balia di un qualunque tribuno, e quale uso ed abuso possa farsi di esse. Cose tutte, del resto, che si verificano anche a quei tempi, in cui, a Parigi, massimamente, il comunismo imperava.

Qui noto che l'Heine ha precorso qualche contemporaneo, nel mostrare, come l'unica dottrina che nel popolo possa allignare sia solamente e semplicemente il comunismo: ogni altra sarà intesa sotto l'influenza di quella e sarà scambiata con quella.

Le idee forse di eguaglianza di Saint-Simon non contribuivano a rinvigorire queue elci comunisti?

« Le dottinc sovversive hnnno in Francia preso le « classi sotferenli : non si tratta più dell'eguaglianza « dei dritti ma del dritto ad eguali godimenti, sulla « terra.

(3) Epistolario - Enfantin ad E. Heine,

<sup>(</sup>i) Februarrevolut.ion Vol. XII.

<sup>(2)</sup> Strodtonann. Heine Leben und Werke.

« Ci sono a Parigi 400000 persone che aspettano « la parola della liberazione per attuare quella egua- « glianza che frulla nelle loro leste esaltate.

« Da parecchi lati s'ode dire che la guerra sarebbe « un buon mezzo per scongiurare il pericolo.

« Ma la guerra non farebbe che affrettare la cata-« strofe, e spargerebbe su tutta la terra il male, elle « ora è ristretto alla Francia. La propaganda del Co-« munismo possiede una lingua ch'ogni popolo capi-« see : gli elementi di questo idioma universale sono « semplicissimi e facilissinù ad apprendere : fame, in-« vidia, morte ».

Enrico Heine, ripeto, fu panteista.

Non è qui luogo, indagare, quanta parte questa filosofia più che quella di Hegel, abbia in tutto il socialismo, e specialmente in quello così detto autopistico.

La corrispondenza tra Heine e Enfantin, Chevalier, Bazard, Lassalle, studiata profondamente, a grandi riflessioni porta senza dubbio, pur condannando uomini e sistema.

Non si tratta qui, più d'eguaglianza, derivante dall'attività, una, non si tratta d'Idea, ma di ìUateria.

Contrariamente ai materialisti, però Heine, vuole il benessere della materia, la materiale felicità dell'individuo, non perchè, come quelli, disprezza lo spirito, ma perchè la natura divina dell'uomo, anche nei fenomeni corporali si manifesta, e, rotto ed avvililo il corpo, imagine di Dio, anche lo spirito ne risente.

La parola di S. Iust: « le pain est le droit du peuple » diventa « le pain est le droit divin de l'omne ».

Non si tratta del dritto dell'umanità, ma del dritto di in dell'u.omo — in una parola.

Anche la triste frase del Baza.rd, la quale rappresenta il principio e la conclusione di Lutti i discorsi dei veri moderni sfruttaturi del popolo, « sfruttamento dell'uomo per parte dell'uomo » yiene accolta da Heine con giubilo, come 'una felice scoperta.

Fin qui però; non un passo di più. Accetta lo scopo, ripudia i mezzi: rigetta tutti i progetti di Bazard, criUca ferocemente Louis Blanc e I'

Organisation »; fu insonuua un socialista? La risposta è semplice. Inteso il socialismo secondo la delinizione che Proudhon ne diede a quel presidente del tribunale. nel 48, Enrico Heine fu socialista, come lo siamo tutti; diversamente, no!

In tutti i mezzi per risolvere la queslione sociale non vide, come era ed è, che utopie strane, e trattali di metafisica, pur riconoscendo il problema incalzante.

Fu pessimista? No; sperò sempre, ebbe fiducia nell'avvenire.

Della questione sociale poi, che previde primo e nel progresso continuo del comunismo e nelle condizioni politiche e finanziarie della Francia, ebbe un concello degno di essere esaminato.

« La questione non concerne nè me nè persone; « nè la sostituzione della repubblica alla monarchia, « nè la modificazione di questa. Essa concerne soia-« lamente il materiale benessere del popolo. « La religione puramente spi.ritualistica era necessa-«ria e salubre allor che una gran parte degli uoœ mini viveva nella miseria: solo una religione, cosi œ celeste, a base cli un premio ed un castigo futuro, œ poteva essere un freno.

« Ma ora, per *i* progressi dell'Industria e dell'Eco-« nomia, ora deve esser possibile dare agli uomini « questo materiale benessere, e renderli felici in terra». Ecco il grande cinico!

Egli aveva inteso che la questione sociale era sorta prima, come reazione contro l'abuso che la borghesia, nell'ebbrezza della sua vittoria, aveva fatto contro i vinti e contro coloro pure che alla vittoria avevano contribuito.

« cere, vuota in fretta l'ulimo bicchiere, come la vec-« chia nobiltà nel 1789. Anch'essa ode già nel corri-« doio i marmorei passi dei nuovi Dei, che, senza « picchiare, entreranno nella sala del banchetto e roc vesceranno la tavola ».

Così anche allora si trattava d'una lotta contro l'aristocrazia, intendendo per *aristocrazia* non più i privilegiati per nascita, ma tutti coloro che *vivono a costo del popolo*.

Non pare addirittura di sentire un socialista moderno che tenga concione?

Un certo effetto, come si vede, dovevano recarlo tutte quelle utopie nel poeta.

E la lolla eterna e fatale, non allora incominciata, ma dal giorno in éui Adamo non fu solo sulla terra, quella lotta individuale e familiare, quella lotta di tribù, di razza, che diventa di classe, egli la intui, la seguì in lutto il suo svolgimento, in tulli *i* suoi episodi, lasciandone agli Dei la conclusione.

Non fu un presuntuoso, non volle esser profeta. La risoluzione possibile?

Oh egli sapeva che ad una riforma qualunque, è necessario presupposto una riabilitazione morale.

Noi siamo ammalati, diceva, cerchiamo di sanare prima di tutto: allora soltanto dobbiamo pensare a riforme.

Ma allora tutto ci parrà diverso.

Pur conoscendone le sofferenze ed i mali, non accarezzò nè adulò il popolo.

Quel popolo che. Thiers diceva vile populace, Heine proclamò sporco, cattivo, stupido. Ma sporco per mancanza di pane, stupido per mancanza d'istruzione.

Tutto ciò prova il huon senso dell'autore del Ratclifl. Ecco perchè:

A parte la mia profonda convinzione che la disuguaglianza è legge di natura eterna e provvidenziale, è senza dubbio certo che le odierne dottrine, che di ingiustizie, di sfultamento parlano, sul sentimento riposan tutte, quando pure non invocano Hegel e Cristo medesimo.

Quanto efletto debbano produrre in un animo giovanile, ignaro ancora delle leggi fatali della vita, le più romantiche, quanto efletto debbano produrre le distruttive, quelle che rinnegono tutto, su coloro che credono di non dover sperar più, sugli infami e sugli

sventurati, ancbc oggi puossi vedere. Ragione per cui con tutto il rispetto dovuto ai miei illustri maestri, socialismo, anarchismo, tolstoismo e pessimismo a mc sembrano sintomi, non rimedi!

Cosi l'avere un uomo, nel quale certamente il sentimento abbondava, anzi era dominante, dopo abbracciata una dottrina come quella dei Sansimonisti, avuto la forza di studiarla, imparzialmente, criticarla, non seguirla nei pazzi mezzi di attuazione, gran prova mi sembra di giudizio e coerenza, che distrugge tulle le affermazioni dei critici e lettori.

E contro chi nega ogni praticità ad Enrico Heine, sta il giudizio frunoso da lui pronunziato sull'autore dell'Histoire de dix ans: Un tribuno fattosi noto per la sentimentalità tedesca.

Se in appresso poi nessuno del partito, e massimamente Enfantin, fu risparmiato dal poeta (1), fa perchè, tardi, questi s'accorse quanti volgari fini si nascondessero sotto la vaporosa dottrina.

« Anhe gli eroi di Luglio che pure hanno combat-« tuto per la libertà. ed eguaglianza, si fecero poi de-« corare con una fettuccia a fine di distinguersi dal « rimanente del popolo » (2).

l\Ia il cinico aveva una spe~anza: l'avvenire. Dell'avvenire non dubitò. Quando l'accenna., la sua parola piglia una certa baldanza ed insieme è coperta da una grande ombra di tristezza.

« Jo credo al progresso. L'umanità è chiamata alla « felicità. Ne son sicuro. I nostri posteri saranno pill « belli e felici di noi. Derideranno essi i poveri loro « predecessori, che non capirono e non godettero sul-« la terra » (3).

Non fu un demagogo da salotto, com.e un critico besliale l'ha detto, fu un apostolo, invece della libertà. La sua missione fu rivoluzionaria, sia anche, come dice il Proels, intesa però come ho detto.

Capi che la vecchia società era morta e grido: Pereat mundis!

l\la al contrario di tutti i moderni riformatori, comprese che la riforma deve tener d'occhio innanzi tutto il vecchio, capi che la prima operazione è la demolizione della vecchia casa, ma in modo che non venga giù ad un tratto sulle tesle dei sottostanti.

Di Michele Chevalier, infatti, l'unico del partito che Enrico Heine abbia rispettato cd amato, dice: — « Mi- « chele Chevalier è'un progressista ed un conserva- « tore nel medesimo tempo: con una mano egli so- « stiene il vecchio edifizio per che non cada sulla tec sta alla gente, con l'altra mostra il disegno per il « nuovo e più grande eclifizio sociale dell'avvenire ».

Ed in quell'epoca di caos, di lotte, di monarchie cadenti, il poeta usava fare un sogno, di una grandezza veramente epica. Sognava la fine dei mali dell'umanità: la fine della guerra, e la grande lega, la santa alleanza dei popoli.

Sognava la fine di quella eterna diffidenza, l'abolizione degli eserciti permanenti.

Trasformeremo le spade, grida, in aratri, ci serviviremo dei cavalli per condurli!

Sogno audace !

Credeva egli però cbe potesse realizzarsi un giorno? A leggerlo, nella sua dirci quasi, ingenuità, parrebbe cbc l'autore ne fosse convinto.

Ma nella gioia paurosa con la quale descrive i progressi del comunismo, si crederebbe il contrario.

E giacchè ci siamo, mi fermo un poco, chè questa è una delle principali caratteristiche, mai notata, ovvero appena accennata dai critici e biografi del poeta.

Heine qualifica come bestiale la dottrina, la combatte come quella che sdegna patria e gloria, e riconosce che i capi dei comunisti, grandi logici, sono le teste più intelligenti e le persone più energiche, da cui dipende l'avvenire della Germania.

In mezzo ai sogn.i di libertà e di rinnovamento religioso, fra una lettera a Ferdinando Lassalle, ed un articolo all'Allgemeine Zeitung, pare che aspetti, anzi affretti col pensiero il progresso della nera dottrina.

Come spiegar questo?

Enrico Heine non fu tedesco, non fu francese.

Sorrido io quando leggo l'affermazione del Larousse « fu un francese », rido quando leggo l'altra del signor. Borne « Parigi fu solamente la sua tomba «.

Enrico Heine fu Ebreo. Nè più, ne meno.

Il suo battesuno la sua conversione.

Quello studente russo, che ingenumente affermava « la religione muore, la nazionalità sopravvive » forse non aveva coscienza della grande verità che enunziava.

Così è. La religione muore, la nazionalità sopravvive, sempre. Enrico Heine fu e restò ebreo; ebreo in quell'insoddisfatto desiderio di libertà, ebreo in quell'ammirazione sconfinata pel giubileo mosaico della propriéta, ebreo nel guardar con gioia i passi del comunismo, la dottrina 'che avrebbe fatto le vendette della sua razza, ebreo nel suo entusiasmo per Napoleone che primo fece libero Israele!

Nessuna contraddizione!

Scorri l'opera.

In quei canti tristi e dolci, in quelle romanze, in quei versi nei quali impera in tutta la sun dolorosa espressione il dubbio, in quella prosa scintillante, nella quale spesso il riso si confonde col pianto, il ghigno col singhiozzo, ci troverai l'ebreo, ci troverai la storia' dolorosa 'di quel popolo condannato ad avere patrie d'occasione, che da secoli e secoli trascina il suo orgoglio da una terra all'altra, quel popolo calunniato, che ha dato un Dio eel è stato detto deicida, e dal cui seno pure sono usciti Spinoza, illendelsolm, Lassalle, quel popolo contro yl quale, anche, in quell'epoca, tutto il « Verein Landstag » insorgeva per negarg I ogni diritto civile, quel popolo finalmente, che Anatolio Leroy-Beaulieu. con un meraviglioso parag0ne, rassomiglia « à des herbes folles arrachées à « chaque saison par la main d'un sarcleur hostile, ou « encore, là où nous supportions leur presence, à des « plantes en pot, sans cesse déplacées, à des maigres « arbustes en caisse, qui n'étaient pas libres de s'en-« raciner dans le sol ».

<sup>()</sup> De l'Allemagne – Prefazione i855.

<sup>(2)</sup> Franz, Zust. V. XI.

<sup>(3)</sup> De l'Allemagne.

# c§perimentalismo ,§ociale

# Le condizioni del lavoro a Parigi nelle cancessieni di servizi pubblici.

Il consiglio municipale cti Parigi su proposta di Brousse e Lamlrin e in: seguito al rapporto di A. Vober Ila adottalo, per ciò che concerne le sue concessioni (Tramways, mnnilms, acque: gaz, ferrovia mctuepolitmna ec.) le seguenti deliberazioni:

« Il Consiglio vista la sua responsabilità in tutte le concessioni di servizi pubblici; considerando che esso deve aiuto e protezione, senza distinzione, a tutto il personale impiegat0 ai servizi pubblici di sua competeeza e che attinge in questa tutela naturale il diritto di stabilire le misure necessarie di garanzia in favore del personale operaio;

Consideramfo la legittimità di un trattamento identico per tutiti gli operai dei servizi pubblici municipali, concessi o direttamente esercitati dalla città, delibera:

Art. 1° Alcuna concessione di mi servizio pubblico municipale non potrà essere accordata senza la inserzione preliminare nelle condizioni che la regolano delle clausole tlettagliaté, che assicurano al suo personale le medesime condizioni di lavoro di cui godranno gli ope.mi municipali all'epoca della concessione;

Art. 2° Sililo alla revisione completa o parziale delle condizioni di layoro attualmente applicate agli operai municipali, ogni capitolato di concessione conterrà le clausole seguenti;

-l° Ji salari o sti:pencli degli operai e impiegati dovranno essere pagau a quindicina e non potranno essere inferiori a 1a0 Jille al mese;

2º La durata della giornata di lavoro potrà eccedere 10 ore e una mterruzione cli almeno 12 ore dovrà separare la fi:ne ()ella giornata della 'vigilia dal principio della giornata dall' ilildoman.i. Un giorno di riposo per settimana sarà accordato al personale.

3º Sarà accordah, senza ritenuta di salario, un congedo ammo cli dieci giorni;

4º Hl salario ililtegrale sarà assicurato alla famiglia durante i periodi d'istruzione militare 3

6° I giorni di malattia «debitamente constatata da un medico designato dall'amministrazioen municipale saranno pagati mteg:ralmente almeno per im ano;

6° In caso èll accidente nel lavoro determinante una incapacità momentanea, l'operaio riceverà l'intero salarlo sino a completa guarigi@ne;

7° I lavoratori adclem all'impresa saranno assicurati conll'0 gl'infortunì a spese esclusive del concessionario, che non potrà fare alcuna ritenuta sul salaria. Di più, qualunque sia l'imputazione della responsabilità di un infortunio, il concessionario sarà sempre direttamente responsabile verso *la* vittima del pagamento ùrll'inclennità. Un medico designaho dall'amministrazione municipale sarà ebiamato a conslatare ogni infortunio e dovrà valutarne la natura e le **conseguenze**;

8° L'amministrazione municipale evrà sempre il diritto d'imporre le misure di sicurezza e d'igienc riconosciute necessarie;

9° Il concessionai io è tenuto alla stretta osservanza delle condizioni di lavoro sopra enumerate sotto pena di decadenza.

# Notizie Varie

Esumazione di Euripide. — A Londra è stata rappresentata in lingua greca *l'Ifigenia* di Euripide. **L'in**signe ellenista e arcbèologo Ernesto Gardner ne ha dirette le prove.

Quando Reinach, qualche anno fa, tentò di rappropresentare delle tragedie greche, dovette affidare tutte : le parti, anche quelle femminili a degli uomini, que— sta volta invèce banno incmnato alcùne parti anche le donne, e 1n modo inappuntabile.

•Il tentativo è stato coronato dal successo; conviene però avvertire che la tragedia è stata sfrondata di tlltte quelle lungaggini elle si riscontrano nel testo e che avrebbero urtato contro il gusto moclerno.

Il telefono bi Isvezia. — L'Elektro Technicket: da alcune notizie interessanti stilla diffusione del: teletòno specialilente a Stokolma, città di 205,000 apitanti.

Il telefono non solo serve a scopi commerçiali, ma è entrato nell'uso delle famiglie, e nelle più piccole botteghe.

Nellé case signorili le diverse stanze comunicano per telefono, e il cuoco sf serve di tale mezzo per COl·lunicare che il pranzo è pronto; i battelli sui canali sono congiunti alla rete telefonica della città.

L'ulficio centl'ale è una grande torre a tre piani costrli,itù appositainente nel ,f885, vi" tanrìo servizio 230 signorine.

Il numero medio delle conversazioni, raggiunge le ,!00,0@0 per settimana, il tempo richiesto per mettere in comunicazione gli abbonati è da 8 a 9 secondi...

La rete telefontca di Stokolma, impiantata da una compagnia privata nel 1883 conta quasi 17,000 Km. di fili, ultimaménte il governo ba assunto la costruzione di linee interurbane ed ha già 4.000 abbonati. La più Junga Jin.ea telefonica di Svezia è cruella fra Malmoe e Sollefted, lunga circa 4300 Km.

L'arma più terribile. — La *Gegenwart* di Berlino da dei ragguagli sopra un bastone micidiale inventato da un italiano il signor Emanuele Crosa dl Novara.

t:onsiste in un bastone da passeggio il. quale pm} accumulare nel suo interno tanta energia elettrica da abbattere l'uomo più robusto.

L'effetto non è quello di uccidere nm di atterrare e di stordire. Dopo cinque minuti di paralisi, quegli che ricevette la scarica elettrica non ha più nulla.

Ma quante cose possono farglisi durante i cinque mi:nut1 di annientamento?

'Un annedoto di Dumas padre. — Alessandro Dumas aveva scritto non so qual profilo di un letterato

abbastanza celebre del suo tempo, e s'era sbizzarrito a metterne in rilievo alcuni aspetti ridicoli. Annunziano un giorµo al Dumas la visita di un tale che non vuol dire chi svi. Introdotto, palesa esse il figlio dell'uomo elle lo scrittore si era permesso d'insultare mettendolo in ridicolo, dice di volei essere lui il vendicatore dell'onore paterno, e chiede una riparazione con le armi.

— Troppo giusta! — risponde senza scomporsi l'autore def *Tre Moschettieri*. E, data una voce in anticàmera è pronunziato un nome, aspetta che la persona chiamata arrivi nella stanza.

DÌ'lì a poco entra un bel ragazzotto paffuto e ricciuto, di noye o dieci anni.

Dumas lo prendè per mano, e lo conduce in.faccia all'avversario:

- Yoi difendete (dice a costui) l'onore di vostro padre. Do incarico a mio figlio Alessandro di difendere il mio, e cosi siamo pari. Mandategli i +ostri padrini.

E con una sonora risata licenzia paternamente il troppo irrascibile sfidatore.

#### HHCENSIONI.

Fr. S. NITTI: La population et le Système social.

Paris, V. Giord et T. Briére. 46, Rue Soufilot,
1897. L. o.

Quèsto terzo volume della importante *Biblioteca sociologica internazionale* pubblicata da Giord e Briére, è più che una traduzione dell'edizione italiana, avendo il Nitti nell'edizione francese apportate non poche modificazioni e fatte diverse aggiunte.

Riassumeremo l'interessante libro colle stesse parole adoperate dal worms nella Prefazione, colle quale lo presentava al pubblico francese. « In questo libro ricohissimo 'in dòoumenti di ogni sorta ed elegantissimamente s•ritto, il Nitti comincia coll'ésporre le principali dottrine enimciate sul problema della popolazione, per flnicre colla sua propria teoria. La prima parte è fondata su questa idea, giust-issitna, che i sistemi non sono che U"a emanazlon~ dei fatti, ch'essi sono tutti impregnaJi delle preoccupazioni dominanti nell!ambiente sociale in cui gerrnogliano. E così che le teorie di Matthus, concludenti alla restrizione della popolazione, si spiegano col pessimismo nato dalla crisi indastriale e sociale della fine del secolo XVIII. È così che, irnvece, l'abbàndon0 attuale delle sue teorie per lungo tempo trionfanti, viene dall'abbassamento graduale del tasso di accrescimento della popolazione, si sensibile al giorno d'oggi – sopratutto in Francia – e che fa parero come un pericolo nazfonale ciò che a Malthus sembrava la salvezza. Il Nitti analizza ugualmente le dottrine originali di H. Spencer, che vede la fecondità restringersi spontaneameate col perfezionamento della spcie 0 dell'individuo; di Carlo Marx, che cera nell'organizzazione capitalista la causi dell'eccesso di popolazione; di Arsenio Dumont pel quale la c pillarità sociale, cio~ il desiderio dell' ndividuo ad elevarsi nella scala sociale, è la vera ragione dell'arresto della natalità. Il nostro autore trae p+rtito da ci~ che vi è di esatto m queste diverse vedute, per farlo entrare nella sua propria sintes'. Questa ha un carattere d'incontestabile larghezza. I fattori morali, religlosi ed estetbl, i fattori economici, i fattori politioi vi

sono passati in rassegna e l'azione di ciascuno di essi sella popolaz'one è diligentemente notata. Ciò che sembra più rnp'.lrtante all'autore per ispiegare la debole natalità attuale, è la cattiva distribuzione, delle ricchezze unita alla costante diminuzione del sentimento di solidarietà sociale. » (*Preface*, p. XIV e XV).

Il sunto datoci dal worms è esatto in un rerto senso, ma incompleto perché esso non ci fa conoscere il pensiero preciso del Nitti sul problema della popolazione. Lo conosceremo quando avremo saputo s'egli è malthusiano oppur no.

Non consentendoci i limiti, che alle recensioni sono ac20rdati da questa *Rivista*, di esporre le *leggi* e i *con.ol. lari* del Nitti sulla popo¹azione riprodurremo questo brano che ci sembra caratteristico: « L'osservazione obbiettiva ci dimostra chiaramente che la civilizzazione tende *spontaneamente* a rinchiudere la natalità entro Jimiti determinati, senzà portare ostacolo allo sviluppa della razza; ma ogni precauzione volontaria al contrario conduce aUa degenerlzione dei sensi colla decadenza della razza. Quando si cerca il pfacere per sè stesso, senza la FesponsabH!ità e le conseguenze della generazione, il matrimonio non ha più alcuno scopo e non è più altra cosa che una prostituzione m nogamica. » Pag. 228.

Da questo periodo e dalla diligenza e simpatia con cui espone la teoria biologica parrebbe che il nostro A. sia un deciso antimaltusiano ed un convinto partigiano dell'ipotesi di Spencer, che a pag. 242 dice confermata in moda assoluto della statistica. Però più in à sorive quanto segue: «Rimane fuor di dubbio che noi tendiamo ad uscire definitivamente dal periodo della natalità incoscente; noi andiamo a poco a poco dalla pro Merazione animale ed istintiva ad uno sviluppo razionale e metodico. Ormai non sell'a più possibile àlcun accrescimento della popolazione, senza uno sviluppo parallelo in tutte le branche deli'attività umana. Un periodo demografico è vicino a finire e ne comincia un altro di cui non possiamo ancora prevedere le fasi » (pag. 248).

Queste parole non stanno forse in favore della prevenzione maltusiana? Così è e non può negarsi che nelle idee dell'A. senza la indecisione e la conti addizione ci sia l'eclettismo. Il Nilti spera nella limitazione spontanea della natalità; ma riconosce che un po' di coscienza e di velontà 'non guasta. Iasomma il Nitti di fronte al gran problema della popolazione pare che dica: Aiutati, che Dio ti aiuta. E non sappiamo dargli torto. Questo suo modo di veddre spiega l'ammirazione, che alla fine del libro egli manifesta per Malthus. È bene aggiungere, però, che il nostro A, non crede elle il wolonlario treno alla natalità valga a migliorare le condizioni dei lavoratori; nè che ci sia attualmente alcun pericolo di sopra popolazione assoluta. Di accordo in questo come su tanti nitri punti.

Meriterebbe una diligente disamina ciò che egli inciJentalmente dice sul massimo di individuazione che coincederebbe col minimo d'individualismo e col massimo di seciali~zazione; ma siccome egli promette di ocau, parsene con maggiore larghezz in un libro a parte ci liserbiamo d'intratt-nercene quinto il brillante ed iafatic, bile scrit tore ci avrà procurato il pheere di leggerlo.

MAURIOE WOLFF: L'education nalionale. Le probtème de l'education moderne el l'Université. Paris, V. Giard et E. Brière. 1897. L. 3.

Il titoio è promettente; ma la lellura non lascia soddisfatti. I mali dell'insegnalmnto moderno sono **appena** indieatl da principio, quando insiste soprattutto sul falto Che l'Università non educa; ma è troppo defioiente Jo svolgimento dei rimedi, che si riducono alla parte larga che vorrebbe fatfa nell'insegnamento alle scienze morali e specialmente aUa storia, all'economia politica e dalla

Tutto il libro pare consacrato all'esame dei grandi educatori dèlla Francia, che sarebbero: Feruloil, Rous, seaa, La Chalotais, il comitato per l'istruzione della Convenzione – di cui facevano parte Condorcet E'Lakanal – :, 1.2.

risponda no i fatti.

Prof. Mauro de mauro : La pace universale e il se- mercio nella cògnizio-d degli altri paesi.) di fermarsi ciocolo ven esimo, Catan m. 1897

La lettura di questo discorso inaugurale degli studi nell'università di Catania ci ba gradevolmente sorpresi, perchè ci prova che cèrte *utopie* sono penetrate nel mondo ufdciale e si sono impadronite di certe nature calme e meditatrici, che si ritengono le più aliene dai sogni dei eosidetti visionari. Segno certo che l'utopia si avvicina a divenire realtà.

E così pensa l'egregio' De Mauro, 'èbe d:li 'progr, essi ,del Diritto, e particolarmente del Diritto internazionale argcmenta che il secolo ventesimo avrà la pace universale - o meglio internazionale — per mezzo di una f~dera-

··ene92]"99.99919,91"° 099, " 192 m quello degli avvenimenti politici e delle vorie manifstazioni e associazioni costituite per la propaganda in fa-vore della *pace* sarebbe riuscito a dimostrare, con mag-

giorè evidenza il pròprio assunto. Ci duole, poi, che egli non abbia avuto un!, parola p~r l'infatjcabile Comitato lombardo, alla cui testa sta Ernesto Teodoro Moneta cop

ardoredi apostolo. La bella êd utile prolusione del De Mauro iò ultimo è deturpata alla letteradal grido di: Sempre avanti Savoia! come simbolo di pace, di amore e di fatellanza. Con, ciò egli ha fatto strazio della storia; la quale e'insegna che Casa Savoja è vi5suta e si è ingrassata coll'odio, colle r,apine, colla guerra.

Dntt. SEBASTIANO 'FRA: NOILINA: Le condizioni economiche della Sicilia od tempi di Jerre. Parte A' Parlermo. A. Reber. 1897.

Breve e importante monograflà daUii quale mercé una d-iligente esame dei documenti, che si posseggono si rile-. v,a: 1° che la superficie della lerra destinata alle varie colture è oggi più che tripla di quella dei tempi di Verre; ed è presso appoco anche tripla la proluzione; 2º che Cicerone esagero nelle accuse contro Verre nel senso che i predecessor! i successori del famigerato pretore non furono stinchi di Santo ed anche essi cont.ribuirono a dissanguare la Sicilia,

Ia quanto alla decadenza dal!'iaola sotto il dominio ro, man@ l'A. non accetta una sola causa e crede che vi abbiam@ c0n:Lribuito e i latifondi acceltati come causa precipua dal Pais e la conquista d'Africa - c0lla refativa concorrenza — e la riforma cesariana accettata dat :Beloch. E con ragione ritiene che tale decadene:a a:vvenne lelltamente e fu do:vuta essenzfalmente alla dominazione remana. «Un altro flagello della Sicilia, canol.lde il Framchina, « stav.a ne]la costituzione stessa delle imposte ed erano i « pubblicani, tanto che il Senato nel 587-467 dichiarava « che u'bi pubbZicanus esset, ibi aut ins pubblicum val « num aut liberatem sociis nullam esse ».

**n** Fisco oggi ha sostituito i pubblicani e sé net-la fol?Ìna

è più impers male nella sostanza riese agli stessi effetti: all' impoverimento dell' isola.

Prof. ARTURO BUSSEI: Lezioni di Geografa Commenc/aze - ~ 1

"" con ques!o titolo che il prof Bussei di Firenze ha inizia!o 19 PPPblieazione dei suoi stadi geografici

Per ora non ne sono usciti che due fasmcoh, colltenentl: e Al-: ~uo~e intenzioni dell'autore non ci sembra che cor: notizie SUlla Russia 0 sulla Gran Bretagna, ma anche da questi si può desminere l'importanza de Wopera mtrapresa.

si tra di rilevare tutto ciò che si può servire comnon tanto sulla orografia. ,drografia ecc. cose che si suppongono conoscrite, ma sibbene sulle vie comumrazione sui prodotti del suolo e delle industrie, sugli usi e i bisogrii le tendenze. per modo che la Geografia viene a colorirsi di notizie infinite e di. grande. pratica utilità. Ed è questo il fine miglioro che gli studi geografici debbono proporsi.

n prof. Bussei'-cbe insegna in un Istituto Commercialè,... ha dovuto limitarsi -a--delle 'pfor.ole::monografile, taJi.qbe possano venire fa6ilmente ed intieramente imparate dai gio-vani; ma, sebbenè di piccola mole, ta'i monografle sono complete, ed banno il foro. fondamento maggiore sopra opere dì indiscutibile autorità, è sopra un 20curato ed intelligente studio delle statistiche.

Hilham an'ii±» om ono an aan a--yentù non solo della erudizione, ma la possibilità di'arricchirsi, il che è assai meglio coi tempi che corrono.\_.,

AroxIo Pico: 4 proposito della tassa sugli esercizi

e rivendite. Francoforte, 1896. L. 0,75.

É una buona conferenza che dlmostra sempre più la recessità della riforma dei tribi, ti locali, perchè la maggior parte delle imposte attuali – come quella sugli esercizi e riv Ùidite - finiscono col gravare preponderantèmente Se non esclusivamente sulle classi lavoratrici.

L'opuscolo si rivela uno dei tanti episodi della conco, • renza del lavoro che quando si svolgono all'estero fanno scovere tante corbellerie e ìante bricconate ai giornalisti chauvius. L'episodio è questo: gli operai di Francoforte tentarono d' fmp~dire ai caliolai di Vizzini di vendero la loro merce nel proprio paese. C'e un processo.

Loreto Pasqualuco: Jfuovo Annuario del co-nmierc;io: e dezz: indllslia dell' InUa. per l'esportazione.

Modificazioni e aggiunte (1897-1898). Roma L. 3. Nulla abbiamo da aggiungere a quanto abbia \_ "atto altra volta S''}'®ffita pubb1°Peone del Pasryalueoi, c1'0 indispensabile ai commercianti ed agh mdustrrnh aceorh e "\_°@eenE'edde5fpreario e9h questo moatna»zion! 99 a8@!r'e e"{'offieno dol A896 ha rip=ato a perecobi errori ed omissioni, che gli erano stati segn-alati

J'er cambiamenti di indirizzi rivolgersi at Sig. IL MifN'I'ALBANQ: Via 8. NICOla da Polen-

tino Num. 45, !Roma.

!Br. :NapoUom eblqfanni, proprietario, diretto~e-respons.abile.

Roma, Tip. Tiberina, Via de' Gigli d'Oro 16.